# LA DOMENICA DEL CORRIERE

Anno . . . . L. 15.- L. 30.Semestre . . . . . 8.- . . 16.Per le inserzioni rivolgersi all' Amministrazione del Corriere della Sera - Via Solferino, 28 - Milano.

Si pubblica a Milano ogni settimana

Supplemento illustrato del "Corriere della Sera"

Uffici del giornale: Via Solferino, 28 - Milano

Per tutti gli articoli e illustrazioni è riservata la proprietà letteraria e artistica, secondo le leggi e i trattați internazionali.

Anno XXXVII - N. 50

15 Dicembre 1935 - Anno XIV

Centesimi 30 la copia



Episodi della campagna nell'Ogaden. Per raggiungere gli obbiettivi fissati nell'Ogaden, i Dubat, guidati da ufficiali, attraversano l'allagata pianura con zattere abilmente improvvisate, oppure a nuoto, sfidando il pericolo dei coccodrilli. (Disegno di A. Beltrame)



#### NUOVO GRANDE ROMANZO DI MAURIZIO LEBLANC

Rambouillet, la lunga strada tortuosa, si bi Chartres o Tours si biforcava: Prendiamo a caso, disse

Gerolamo aveva perduto ogni

- Farabutto! Avevo ben det-— Farabutto! Avevo ben detto a Rolanda di guardarsi da
lui... di diffidare... Un individuo falso, ipocrita... senza contare il resto... Io ho una certa
idea mia, su tutist la faccenda
della villa degli Aranci... Ahl...
se potessi averio in pugno!
E tendeva i pugni stretti.

Raul osservo che egli era alto e robusto, muscoloso e allenato negli sport, e che avrebbe fa-cilmente schiacciato Feliciano, così sottile e di aspetto delica-to. Ma nulla avrebbe impedito ormai a Raul di premere l'acceleratore, per raggiungere i fuggiasco, per il quale provava un sordo rancore.

Dopo una svolta, la vettura gialla apparve loro, tre o quattrocento metri più lontano. La macchina di Raul sembrò raddoppiare di velocità in un attimo, come un cavallo da corsa all'ultima volata. Ormai nessun ostacolo avrebbe impedito che il rapitore fosse raggiunto.

Non vi fu neppure la sensazione dell'avvicinamento: l'intervelle fra la da manchi e formatti del producto del l'avvicinamento.

zione dell'avviginamento: l'in-tervallo fra le due macchine fu abolito di colpo. E accadde che d'un tratto la vettura di Raul si trovasse davanti all'altra e che la obbligasse a rallentare, a rischio di uno scontro, immobilizzandola in uno spazio di cinquanta metri.

— A noi due! — gridò Gerolamo saltando a terra.

Anche Feliciano era Anche Fericiano era sceso dalla sua macchina, e così pure Rolanda apparve in mezzo alla strada, tutta agitata.

Gerolamo, che in un primo tempo correva, si mise a camminare adagio, come un pugla che stia par attaccare.

le che stia per attaccare. Feliciano non si mosse

La fanciulla volle gettarsi fra i due, ma Raul ne la impedi, prendendola per le spalle.

— Restate qui.

Ella tentò di divincolarsi.

— Ma no! Verranno a mani!

E con questo? Non voglio... egli l'ucci-

derà State calma... Io voglio sa-

pere... — Ma è abominevole... La-

sciatemi!

— No, — disse Raul, — voglio sapere se egli è coraggioso...

Rolanda si torceva fra le sue braccia, ma egli la teneva saldamente, mentre scrutava avi-damente Feliciano.

Feliciano non aveva paura Anzi, cosa strana, si sarebbe sarebbe Anzi, cosa strana, si sarebbe detto che egli sorridesse. Un sorriso provocante, ironico, pieno di disprezzo e di sicurezza. Era mai possibile?

A due passi da lui, Gerolamo Helmas si arrestò, e gridò:

— Levati di mezzo... levati di mezzo. Se no

mezzo... Se no... L'altro alzò le spalle ed il suo sorriso si accentud; e non si mise neppure sulla difen-siva. Gerolamo si slanciò, con tutta la forza del suo corpo possente, cercando di colpirlo al viso.

Al visó.

Feliciano, con un movimento del capo, evitó il colpo.

Gerolamo, proiettato in avan-ti, si volse e gridò: — Non vi muovete, Rolanda!

Cominciò una partita di boxe,



furiosissima. Feliciano si era piantato sulle gambe, e non in-dietreggiava di un millimetro. Dopo un primo corpo a corpo, Gerolamo comprese che non sarebbe riuscito a nulla in quel modo, e si slanciò sul suo avversario, lo prese alla vita, e lo strinse con tutte le sue for-ze, cercando di farlo cadere servendosi di un piede.

Feliciano resiste per un atti-mo, ma, piegato all'indietro, con le reni quasi spaccate, finì per cedere e per lasciarsi cadere, trascinando su di sè Gerolamo Helmas. La fanciulla continuava a di-

battersi ed a gridare. Raul le chiuse la bocca con una mano: — Tacete!... Non dovete te-mere di nulla... Se uno dei due

estraesse un'arma qualsiasi, sono qua to. Rispondo di tutto. — Ma è odioso!... — balbettò

— Ma e odroso:... — Battetto Rolanda. — No, bisogna che la questio-ne sia liquidata... Bisogna...! E non occorse molto tempo perchè lo fosse. I due rotolaro-no sul terreno e sull'erba polverosa. Feliciano dava segni di stanchezza. La sua sconfitta appariva prossima. Ma avven-ne tutto l'opposto di quello che si poteva aspettarsi. Feliciano

si poteva aspettarsi. Feliciano si rialzò, pulendosi il vestito dalla polvere, mentre Gerolamo restava a terra gemente. — Caspita!... — mormorò Raul, — Ha combattuto straor-dinariamente bene! Si chinò accanto al vinto, e constatò che aveva soltanto un

dolore al braccio.

— Fra due minuti potreste alzarvi, — gli disse, — ma vi consiglio di non muovervi...

con un tipo simile!

Feliciano si allontanava lentamente. Il suo volto non esprimeva nè emozione nè soddisfazione, e non si sarebbe creduto che egli avesse abbattuto proprio in quel momento. L'uomo che sembrava essere il l'uomo che sembrava essere il suo odiato rivale... Egli passò accanto a Rolanda senza che ella gli dicesse una parola di rimprovero. Ella appariva ansiosa ed indecisa. Guardava i dire apparita a la companio di due uomini, guardava Raul, e si guardava attorno.

#### Lupin è soddisfatto

Una macchina stava arrivando. Era un tassi che ritornava vuoto a Rambouillet. Rolanda fece un cenno all'autista, mise d'accordo con lui, e sali. Gerolamo, che si era rialzato, la segui. Il tassì riprese la sua

Feliciano non ebbe neppur Paria di accorgersene. Mentre stava per rimontare in mac-china, Raul l'apostrofò:

china, Raul l'apostrofò:

— Vi faccio tutti i miei complimenti. E' stato un grazioso colpo di jiu-jitsu... Classico, e ben eseguito... la torsione del braccio... Dove diamine l'avete imparato? E che maestria nel tirare pugni! Mi felicito con voi di nuovo, dato poi il vantaggio che la statura ed il peso davano a Gerolamo su di voi! Feliciano ebbe un gesto di indifferenza, ed apri la portiera. Raul lo trattenne.

— Voi mi sbalordite sempre, Feliciano. Che strano carattere! Amate tanto Rolanda da perdere la testa e da rapirla, e poi la abbandonate al vostro

e poi la abbandonate al vostro versario, senza neppur lare un gesto per trattenerla. L'altro mormorò:

Sono fidanzati.

E con questo? Si lotta fi-

- E con questo? Si lotta fino alla fine, quando si può!
Feliciano si volse, guardò fisso Raul, e gli disse con voce
educata. ma assai secca:
- Avrei lottato fino alla fine, e forse avrei vinto la partita, se voi non aveste fatto causa comune con Gerolamo.
Anche voi, signore, li considerate come fidanzati, e per voi, io, non sono stato che un intruso... che bisogna insegui-re come un ladro. Ora non c'è

altro da fare. Avvenga che può! Parole enigmatiche, come tutte le azioni di Feliciano e degli altri due giovani, come lo era stato il contegno di Rolanda. Dopo che Feliciano se ne fu andato, Raul riflettè a lungo sui fatti nuovi che venivano a congiungersi a quelli di cui aveva scoperto il segreto significato, e che in parte li confermavano, ed in parte li modificavano. Altre ipotesi si formavano. La verità diveniva più consistente, più lògica. Nul-la è più esa tante di quello squarclarsi di nebbia!

squarciarsi di nebbia! Invece di prender la via di Parigi, Raul continuò la sua strada, obliquando verso nord-ovest. Si sentiva allegro, e non riusciva a non ridere ad inter-valli, ed a non monologare al-

legramente a mezza voce: « Allora è uno sportivo, un atleta completo? Sotto l'aspetto di un architetto che non ha al-tro pensiero che il suo lavoro, egli ha invece dei muscoli, dei nervi, una volontà, del corag-gio e dell'audacia? Con qual-che mia lezione particolare di jiu-jitsu, e di pugilato, ne farci un signore di alta notorietà. Di un po', vecchio Lupin, se è tuo figlio, non è poi così malvagio come tu lo temevil Bisognerà andare in fondo a questa fac-cenda, mio vecchio Lupin! » Raul aumentò di velocità. La vita si rischiarava. Decisamen-

le azioni del giovane Feliciano erano in rialzo.

Nonancourt... Evreux... Li-sieux... Verso le otto. Raul scendeva al Grand Hôtel di Caen: fece togliere dal baule della macchina la sua valigia, che era sempre in ordine, e pranzò.

La sera stessa cominciò la sua inchiesta su Giorgio Du-grival, l'antico amico della si-gnora Garavel, e supposto pa-dre di Elisabetta Garavel.

Era la domenica 12 settem-bre. Il sabato seguente Rolan-da doveva sposare Gerolamo Helmas

#### IV - Lo serigno azzurro

Giorgio Dugrival aveva sembilmente il cameriere. La coppre vissuto in una larga appia era arrivata durante la notgiatezza. La sua fortuna, dovu-ta alla sua larga compartecipazione ad alcune società minerarie normanne, gli permette-va di dedicarsi all'allevamento di cavalli e di avere una piccola scuderia da corsa.

Abitava solo con i suoi do-mestici, in un antico albergo, uno di quei caratteristici al-berghi che ancòra si possono trovare nella vecchia e pitto-resca città di Caen. La facciata, decorata con sculture della Reggenza, e le cui alte finestre indicavano chiaramente lo stimaicavano chiaramente lo sti-le e l'epoca, dava su una via iranquilla e poco frequentata. Raul vi passò più volte quella stessa sera. Tre di quelle fine-stre restarono illuminate fino ad ora avanzata. Una era quel-la della stanza dei portieri, le altre due, situate al primo pia no, e velate in parte dalle ten

de, dovevano essere quelle di una camera da letto. La prima idea di Raul fu di far visita al signor Dugrival e di metterlo al corrente della situazione. Ma l'indomani matsituazione. Ma rimoniam matina egli apprese, durante le sue indagini, che Giorgio Dugrival era minato da una malattia di fegato, ormai inguaribile, e che, in quei giorni, era stato preso da una crisi, che non lasciava alcuna speranza a Paul di esser ricavuto da lui a Raul di esser ricevuto da lui. La camera che egli aveva vista illuminata era proprio quella abitata da lui. Due infermieri lo vegliavano giorno e notte. Il portiere non si coricava mai, per esser pronto a chiamare il

« Conclusione, — si disse Raul, — visita domiciliare not-turna! Ma, da che parte entrare?

L'albergo era vasto, e la par-te posteriore dava su di una corte-giardino, riparata dalla strada da un muro assai alto, e da una porta molto massiccia. Il muro raggiungeva i cinque metri di altezza, e la strada era delle più frequentate della città. L'impresa si presentava, quindi, difficile, se non impossibile.

Perplesso, Raul ritornò al-l'albergo, ma, mentre stava per passare dal vestibolo alla sala da pranzo, si fermò di colpo. Uno spettacolo inatteso si era presentato ai suoi occhi: at-traverso i vetri egli aveva scor-to, seduti ad un tavolo, mentre si accingevano a pranzare. Feliciano Charles e Faustinal

Essi parlavano animatamente.
Con quale tenebroso scopo si
trovavano là quei due? Quale
impresa venivano a compiere,
quei due complici, legati l'una all'altro dalle circostanze, ed anche, poichè li aveva visti, dai

loro rapporti intimi? Fu sul punto di andare a se dersi alla loro tavola e di farsi servire il pranzo con loro. Se non lo fece fu perchè egli sa-peva che avrebbe parlato loro ridendo con cattiveria o con to-no aspro. E poi, per qual mo-tivo erano venuti essi pure a gironzare attorno a Giorgio Dugriva!?

In fretta, mangiò in una sa-letta riscovinto interroggado a

letta riservata, interrogando a-

pia era arrivata durante la not-te ed aveva chiesto due ca-mere separate. Poichè l'alber-go era quasi al completo, la signora alloggiava al secondo piano ed il signore al quarto. La mattina il signore era sor

tito. La signora non aveva la-sciato la sua camera. Raul tornò nel vestibolo. I due continuavano a parlare, protesi l'uno verso l'altra, con l'aria di persone che discuta-no su di un affare, o cerchino assieme la miglior decisione da prendere.

Prima che essi avessero finito di pranzare, Raul si appo-stò non lungi dall'albergo, fra piante di un giardino pub-

#### Un giovanotto sbrigativo

Venti minuti dopo, Feliciano

usciva. Egli era solo.
Raul notò la sua espressione
risoluta: evidentemente Feliciano sapeva quello che voleva fare, e si preparava ad eseguirlo, punto per punto.

Egli si diresse verso la parte

della città, dove abitava Gior-gio Dugrival, ma invece di andar diritto verso la casa, egli segui la via che conduceva alla strada parallela, quella su cui dava la corte-giardino.

« Ma come! - si disse Raul non vorrà scalare il muro di pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti e dei bottegai del vicinato! D'altra parte neppu-re lo scassinare una serratura è cosa che si possa fare a que-st'ora! E' un'operazione com-plicata che attira l'attenzione plicata che attira l'attenzione e che, in genere, ottiene l'effet-to di far portare immediata-mente al posto di polizia. » Sembrava che Feliciano non

fosse affatto preoccupato da quei problemi, nè temesse qualche ostacolo o pensasse quale scegliere fra le diverse soluzioni. Egli camminava svelto, ma non in modo da essere notato. Segui l'alto muro di cin-ta, e si fermò davanti alla por-

ta, e si termo davanti ana por-ta, con una chiave in mano.

« Bravo! — penso Raul, — poi-chè il modo più semplice ed ele-mentare per aprire una porta chiusa è di averne la chiave, egli ha la chiave che gli occorre. Il signore rientra a casa sua, tranquillamente!.. Chi può farci caso? »
Infatti il giovanotto girò due

volte la chiave nella serratura, girò due volte un'altra chiave che azionava il chiavistello

interno, entrò e disparve. Raul pensò che, se Feliciano, come era probabile, si accontentava di chiudersi la porta alle spalle, senza tirarne il catenaccio, non sarebbe stato dif-ficile riaprirla. Far agire una serratura che non sia chiusa a doppio giro, è l'infanzia dell'arte. Bastano un grimaldello ed una grande esperienza. Raul mise dunque in pratica la sua idea; attraversò la strada deciso, introdusse il grimaldello, e... « un secondo signore rientrò in casa sua, tranquillamente. »

mente. »

Una metà della parte destra
della corte era occupata da
una costruzione senza piani:
dalle finestre non era possi-

bile vedere chi entrava in quella specie di capannone, nè chi

ne usciva. Raul vi entrò senza far ru more. Prima c'era un piccolo vestibolo che dava, da una parte sul guardaroba nel quale erano attaccati alcuni soprabiti, e, in faccia, su di un'al-tra stanza isolata, che il signor Dugrival si era fatta riservare, e che aveva ammobiliata con una vasta scrivania, con scan-sie e librerie. A terra molti tappeti.

In un angolo un armadio a muro che dissimulava una cassa-forte, era aperto: in ginocchio davanti alla cassa-forte, Feliciano.

#### Il colpo è fatto

Egli era tanto assorto nel suo lavoro, che non udi giungere Raul, il quale, del resto, si era fermato sulla porta socchiusa, dalla quale lo spiava.

Feliciano agiva con velocità e sicurezza. Fece girare i tre bottoni senza esitare, come se conoscesse già la cifra della combinazione, e si servi di una chiave che apri la cassa-forte come se fosse stata la sua.

Il pesante sportello d'acciaio fu aperto.

Nell'interno si vedevano molincartamenti che Feliciano on degnò neppure di uno uardo: evidentemente egli sguardo:

cercava qualche cosa d'altro.
Egli scartò quelli dell'ultimo piano, poi quelli della parte centrale, passando la mano
di dietro alle carte. Il secondo
tentativo ebbe successo, poichè
egli ritirò la mano con uno egli ritirò la mano con uno scrigno azzurro, abbastanza grande, che doveva essere la cosa che cercava.

Sempre in ginocchio si volse un po' verso la finestra per vederci meglio, il che permise a Raul di non perdere neppure uno dei suoi movimenti. Apri il coperchio. Lo scrigno

conteneva una mezza dozzina di diamanti che il giovanotto esamino lentamente e che si mise in tasca ad uno ad uno, con gli stessi gesti flemmatici.

Ed era proprio quella flem-ma che stupiva Raul. Egli a-veva così la prova che l'operazione era stata preparata as-sai bene, che le informazioni dovevano essere assai precise, dovevano essere assai precise, e che tutto doveva esser stato calcolato in modo che Felicia-no potesse agire con tutta tran-quillità. Egli non si preoccu-pava affatto dei rumori che provenivano dalla corte e dal-

provenivano dalla corte e dalla casa. Sapeva, evidentemente, che a quell'ora non sarebbe stato disturbato.

« Fare del bimbo un ladro...» aveva ordinato la Contessa di Cagliostro. Se Feliciano era il bambino di allora, l'ordine era stato eseguito: Feliciano rubava. Feliciano seassinava. E con quale abilità! Nessun movimento inutile. Sangue freddo e metodo. Arsenio Lupin non avrebbe potuto far pin non avrebbe potuto far nulla di meglio.

#### Farne un ladro...

Dopo che ebbe vuotato lo scrigno, Feliciano si accertò che non vi fosse alcun doppio fondo, e che l'ultima scansia della cassa-forte non contenes-se altro che dei documenti, e si accinse a richiudere.
Raul, preferendo di non es

ser visto, scivolò nel guarda-roba e si nascose dietro i so-prabiti appesi. Feliciano, d'altra parte, non aveva neppur avuto il sospetto di esser stato spiato, e si allontanava tranquillamente.

Attraversò la corte, uscl, e dal di fuori richiuse la porta a doppio giro di chiave, come l'aveva trovata.

Raul allora ritornò nella stanza della cassa-forte, e la tran-quillità di Feliciano era stata tale che egli si sentiva così sicuro da sedersi comodamente in una poltrona per riflet-

« Fare del bimbo un ladro.» (Continua)



## "L'onda bacia l'orizzonte...,

Stefano chiese: — Hai poi deciso per il viaggio di nozze?

— Altro che! — affermò Battista. — Decisissimo. Alle undici in chiesa, a mezzogiorno gran colazione, alle quindici partenza per Genova e alle diciotto partenza per l'America del Nord.

— Nientemeno! Sicchè la famosa « prima notte » la passerete a bordo?

— Sicuro! Ho progettato una cenetta in cabina, fo e lei, in tète-à-tète... Sarà delizioso! — E sul viso di Battista si dipinse quell'espressione di beata balordaggine che contraddistingue l'uomo felice.

Ma Stefano abbozzò una smorfia.

— Non approvi? — indagò l'alro.

Non approvi? — indagò

— Non approvi? — indago l'altro.
— Sì, sì... — ammise Stefano. — Però, bada che anche una bella camera di albergo, ha i suoi lati buoni.
— Sorpassata, sorpassata! — esclamò Battista. — Senza contare che, tanto Mimì quanto io, abbiamo sempre sognato di fare un viaggio per mare.
— Come? — stupi Stefano. — Questo sarebbe il vostro primo viaggio per mare?
— Il primo! Pensa che bel-bezza!

Stefano scattò: — Sciaguratil
Voi non sapete quello che fate!
Se proprio ci tieni a navigare,
vai a Napoli e poi a Capri. Ma
che le tue voglie marinare si
arrestino il!

Battista sorrise, un po' com-passionevole! — Sei il solito pessimista, — disse, scroitando il capo. — Ma non sai che oggi il viaggio di nozze per mare è la gran moda? — Ti aprirò gli occhi incan-

Ti aprirò gli occhi, incau-prosegui Stefano, con to-paterno. — E ti descriverò no paterno. — E ti descriverò fedelmenté la nostra prima notte di nozze. Anche Marta ed io, come tu e Mimi, non avevamo mai fatto un viaggio per mare mai fatto un viaggio per mare e cogliemmo allegramente l'occasione del primo fra i due importanti viaggi nella vita dell'uomo (l'altro è quello che si fa pel mondo di la) per toglierci questo ardente desiderio. E così la sera stessa del nostro matrimonio ci imbarcammo su di un magnifico piroscafo, per una altrettanto magnifica crociera. Avevo fissato un appartamentino di lusso, e decidemmo di cenare in cabina, tète-à-tète, proprio come m'hai detto che vorreste fare voi. Vuoi sapere la lista? Me la ricordo ancora, figurati. Ostriche, caviale, aragosta al-Ostriche, caviale, aragosta al-l'americana, macedonia di frutta e spumente..

— Mi hanno detto che a bordo si mangia tanto bene... — osser-vò Battista che era goloso. Stefano lo guardò a lungo. con un mezzo sorriso, prima di

continuare:

— Si mangia bene, en? Già.

Ma forse fu colpa del cameriere al quale avevo ordinato la
cena e che mi fece notare come quelle vivande fossero un
casa indicata. Il fotto à che nne quene vivande fossero un poco indigeste; il fatto è che quando io mi sedetti a tavola assieme a Marta, l'appetito non c'era. Lo dissi a Marta e lei pure ammise di non avere gran volontà di cibo. Attribuimmo il fenomeno alla nostre realizza comprancibile. stra reciproca comprensibile e-mozione e bevemmo due coppe di spumante per metterci, co-me suol dirsi, in *transe*. Poi Marta disse il classico « chis-sà che cosa farà la mamma a quest'ora » e bevemmo dell'altro spumante per scacciare la malinconia. Fu allora che notammo per la prima volta co-me il vino nelle coppe e il ghiaccio semidisciolto nel sec-

ARRESTATE LA CADUTA DEI CAPELLI STIMOLATENE LA RICRESCITA DISTRUGGETE LA FORFORA col

SUCCO DI URTICA LA MIGLIOR LOZIONE

Flacone L. 15 franco F.III RAGAZZONI - CALOLZIO (Prov. Bergamo) Chiedere l'onuscolo: Cura dei capelli

chiello sciabordassero lieve-mente. Si ballava. L'Amarissi-mo era di cattivo umore. Marta disse che si sentiva la testa pesante e mi pregò di aprire il finestrino. Tu non hai mai a-perto il finestrino dell'appartamento di lusso d'un piroscafo; bisogna prima di tutto cercaplisogna prima di tutto cercare l'apposita menovella, che in
genere si trova sotto un armedio, poi fissare la detta manovella sull'apposito perno e
infine girare nel giusto senso
la manovella medesima. Tutte cose facilissime in condizioni normali, ma orrendamente
complicate quando ti senti un
cerchio alla testa e gli occhi cerchio alla testa e gli occhi torbidi e soprattutto quando il pavimento sul quale poggi i piedi si alza e si abbassa nei momenti meno adatti a un si

momenti meno adatti a un si-mile genere di esercizio.

« Cominciai, dunque, col pic-chiare una maledetta zuccata contro l'armadio, proseguii col lasciarmi cadere la pesante ma-novella d'ottone su di un piede e fu solo dopo aver tentato invano ma con ogni energia di girare l'aggeggio nell'unico senso nel quale non avrebbe mai so nel quale non avrebbe mai potuto girare che riuscii ad abbassare lo stupidissimo vetro di quel tale finestrino. Durante le suddette operazioni, Marta, che era divenuta pallida pallida, in preda a un evidente nervosismo, non aveva fatto altro che darmi consigli inutili ed esasperanti, aggiunti ad apprezzamenti poco iusinghieri sulle mie capacità organizzative.

« Quando, come Dio volle, il fi-

zamenti poco lusinghieri sulle mie capacità organizzative.

« Quando, come Dio volle, il finestrino fu aperto, mia moglie disse di sentirsi meglio. In compenso, principiai a sentirmi peggio io. La vista del cielo e del mare che giocavano a rimpiattino mi urtò stranamente. Cominciai a sentirmi fiacco e desolato, avvilito ed esausto. Lo dissi a Marta, spiegandole che avrei preferito richiudere quel finestrino; ma lei mi rispose che non lo facessi, per l'amor di Dio, e che piuttosto mangiassi un boccone, perchè forse era debolezza. Orrore, orrore! Il solo pensiero di ingurgitare un briciolo di cibo mi riempi di indignazione. Le ribattei, in maio modo, che se mi sentivo così abbattuto era per coipa sua, di lei, che mi aveva obbligato a compiere sforzi idioti e che avrebbe anche potuto avvertirmi circa la sua poca resistenza al mal di mare sua poca resistenza al mal di mare

mare.

« Allora Marta si mise a piangere, con la testa nascosta nelle braccia incrociate sul tavolo fra il vassoio delle ostriche e quello dell'aragosta all'americana. Io feci per consolarla, avvic'nandomi a lei, ma l'odore dell'aragosta all'americana produsse su di me un effetto deleterio e dovetti riparare presso il finestrino per respirare un po' d'aria pura. Quando mi voltai, Marta non c'era più. S'era chiusa nella sua cabina.

ona.

« Pensai, con ributtante cinismo, che avrei soprattutto potuto richiudere il vetro del finestrino per non vedere più il mare. Ma prima bisognava togliere di mezzo quel cibo repellente, che mi faceva venire i sudori freddi al solo guardario. Chiamai il cameriare e Porto. i sudori freddi al solo guardarlo. Chiamai il cameriere. «Porti via!» gli ingiunsi, cercando
di assumere un'aria indifferente. Quello sorrise, l'idiota, strizzò un occhio, l'imbecille, e disse in tono malizioso: «La prima notte di nozze non si ha
mai fame, già si sa!» E sorrise
ancora, l'animale, quando con
molta reticenza e altrettanta
malizia m'augurò la buona notte. Volevo rispondergli: « Crete. Volevo rispondergli: « Cre-pa! ». Ma non potei; piombai pal ». Ma non potei; piompai sul divano, a pancia all'aria e rimas! immobile, con le orecchie che mi ronzavano e la testa che mi girava, a sperare con tutte le mie forze che il mal di mare non giungesse alle sue estreme conseguenze. Inve-ce vi giunse. E quella fu la mia prima notte di nozze. » Seguì un lungo si'enzio. Poi,

Battista, che era rimasto so-prappensiero, chiese a Stefa-no: — Dicevi che a Capri si sta bene anche in questa stagione?

Dino Falconi





#### ESEMPI DA SEGNALARE

Su proposta del Presidente del Dopolavoro della S. A. Cartiere di Verona (sede di Milano) gli operai di quell'azienda si sono raccolti a turno in un cortile dello stabilimento, dov'era un enorme deposito di detriti ricco di rottami di ferro, e al canto di inni patriottici e di canzoni popolari hanno proceduto al lavoro di scelta e di raccolta del materiale facendone mucchi di decine di quintali da offrire alla Patria.

Ecco i bravi operai all'opera.

#### LA PAROLA DEL MEDICO

S e tu chiedes-si quale sia, nell'inverno, la cura più adatta [ invece dell'olio di merluzzo...

nesl'inverno, la cura più adatta a curarti il linfatismo che ti ingrossa le ghiandole; a combattere le conseguenze di quella grave pleurite che t'ha colto, or sono tre mesi; a tramutare in minimi granuli di Calcio i piccoli gangli che, intorno ai tuoi bronchi, sono diventati nidi di pericolosi parassiti; a raddrizzar le gambette del tuo figliolo incurvate dalla rachitide... ognuno ti direbbe che nulla vale, nel freddo, quanto l'olio che si nel freddo, quanto l'olio che si spreme dal grasso fegato del pesce merluzzo e che, da più di un seco-lo, rappresenta il generale e super-

lo, rappresenta il generale e super-lativo medicamento invernale.

Guardandomi con certo fare da sanzionato, tu certo mi chiedi: « Merluzzo? Ma... e i confini sbar-rati da sanzioni e controsanzioni? Ebbene, per quanto io frughi e cerchi in tutta la mia vecchia e mo-derna farmaceutica, trovo nulla, che possa sostituire al completo il nutrientissimo olio di merluzzo, e la sua preziosissima vitamina D. la sua preziosissima vitamina D, antirachitica.

Ma se il dottore avesse insistito nel consigliarti il nordico medicamento...; se anche ti assicurasse che solo quello... allora ricordati del nostro sole, dei nostri grassi animali, e dei nostri erbaggi che in Italia non mancheranno mai.

Il gran pregio dell'olio di mer-luzzo è infatti quello d'essere real-mente l'alimento ricco, più di ogni altro, di vitamina D, cioè del prin-cipio che dirige e facilita il fissarsi, nei nostri tessuti, del Calcio e del Fosforo che circolano sempre nel nostro sangue, fissazione che appunto si compie insufficientemente quando la vitamina D è defi-ciente.

Questo principio si forma nelle parti verdi di certe erbe per l'agire, su di esse, dei raggi ultravio-letti del sole; e dalle erbe passa nei corpi degli animali che le brucano; e nel corpo degli animali si raccoglie specialmente nei loro prodotti grassi, e ancor più nei lo-ro tessuti grassi; ed è appunto da là che il suo potere si diffonde ed irradia. Più abbonda, così, nel

Semestre

nostra pelle più soleggiata; nel grosso strato che imbottisce di lar-do la schiena del maiale; nel latte della mucca, della capra, della pe-cora (che brucano erbe); e, più che in ogni altro prodotto animale, nel-l'olio del merluzzo perchè questo pesce è gran divoratore di aringhe, e perchè le aringhe sono le ster-minatrici dei piccoli esseri marini che pascolano fra le abbondanti, e verdi, alghe irradiate, più lunga-mente di ogni altra erba, dai raggi ultravioletti del sole nordico che per 6 mesi continui non conosce tramonti.

grasso che s

Se, dunque, tu volessi in parte sostituire l'olio vitaminico... ricorda il latte, il burro, i formaggi freschi e grassi, e la panna che, indirettamente, ti danno la vitamina D delle erbe brucate;

ricorda il lardo; e non sdegnarne spesso una fettina cruda, fra due strati di pane e che, se ben masti-cata, è facilmente digerita anche

cata, è facilmente digerita anche da stomaci delicati; ricorda le verdure crude che, per la tua riserva grassa, ti porgono direttamente la loro vitamina; ricorda il sole che non riconosce confini e godine, nell'inverno, ogni breve comparsa per la vitamina del tuo grasso; ricorda che anche prima che si scoprissero i raggi ultravioletti de! sole (quei raggi che i nostri occhi

sole (quei raggi che i nostri occhi non vedono, ma che tutti gli ani-mali e le piante sentono e godo-no), la rachitide già si definiva « malattia delle portinerie » per-chè frequente nei bimbi che abitano stanze a terreno di case in strette vie, e quindi poco benedet-

te dal sole;
ricorda che valida medicina per
ogni malato per carenza calcica è
pure la luce, e che anche se il sole
è velato da nebbia e nubi, ugualmente giungono fino a noi i suoi artificiale potrà mai uguagliare

insomma, come un'a ricorda, datta dieta e un'adatta vita possa-no in parte sostituire i benefici che ci porge l'olio vitaminico.

Dott. Amal

14,50

#### Abbonamenti alla «DOMENICA DEL CORRIERE» per il 1936

| ITALIA     | 1 E | C | OL | ON | IE |          | E | ST | ERO |   |      |
|------------|-----|---|----|----|----|----------|---|----|-----|---|------|
| Anno       |     |   |    |    |    | Anno .   |   |    |     |   |      |
| Semestre . |     |   |    |    |    | Semestre |   |    |     | " | 16,- |

Per chi si abboni anche al "CORRIERE DELLA SERA,, i prezzi sono i seguenti: ITALIA E COLONIE ESTERO Anno . . . . L. 13, · · · · L Anno

Semestre .

### IMPIEGATI

pubblici e privati sprovvisti di titoli

di studiare per ottenere diplomi e licenze preziose per il loro avvenire!

STUDENTI, OPERAI MILITARI, SIGNORINE AGRICOLTORI, ecc., ecc.

Anche per Voi vi sono corsi utilis-simi, celeri, economici! QUESTO E' IL MESE MIGLIORE PER INIZIARE UNO STUDIO SE-RIO E REDDITIZIO

Per il vostro bene e per quello dei vostri cari rivolgetevi indicando età e studi, all'Istituto:

SCUOLE RIUNITE

PER CORRISPONDENZA ROMA - Via Arno, 44 - ROMA o agli Uffici Informazioni di:

MILANO: Via Cordusio, 2 TORINO: Via S. Franc. d'Assisi, 18 GENOVA: Galleria Mazzini, 1 Avrete, senza impegno, tutte le in-formazioni su qualunque corso e sui famosi DISCHI FONOGLOTTA

per imparare il Francese, l'Inglese, il Tedesco, ecc. · Lire 400

200 CORSI, IN CASA PROPRIA, scolastici: dalle Elementari al Liceo e all'Istituto nautico (preparazione a tutti gli esami di classe e di licenza 1936-37), di Cultura generale, italiano, storia, aritmetica, ecc. Professionali per i concorsi governativi e magistrali, per i diplomi di Ragioniere, Geometra Maestro, Segret. Comunale, Professore di Stenografia, Esperto contabile, Ostetricia, Dirigente Commerciale, ccc. Corsi di lingue estere. Il Stenodattilografia, di Contabilità, Militari, di Agraria di radio motori, disegno, meccanica, eletricità, tessitura, filacura, per operai, Capomastri e Capotecnici. Corsi femminili, ecc.

Tagliare e spedire in busta a: 200 CORSI, IN CASA PROPRIA,

Tagliare e spedire in busta a:

| Prego spedirmi<br>IL BIVIO e dar<br>le informazioni | mi sen | ıza | impegno  |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|----------|
| corso:                                              | UIIUM  | **  | acguerne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 2 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |  |  | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# Volete guadagnare 1000 Lire?

Fra coloro che acousser-mo a Lire 6, ognuno, DISCHI DU IIIM entro il 31 dicembre 1935 saranno assegnati 25 premi, di cui il primo di lire 1000- in conti-ti e gli altri di 24 fonografi perfetti e moderni DURIIM. Per partecipare al concerso ba-ta mandare all'indirizzo in calce segnato Papposita cartolina acclusa in ogni busta contenente un DISCO DURIUM, completandola con una frase di cinque parole incominetanti con la lettera "D" due delle cuali dovranno sempre essere DISCHI DURIUM. Saranno premiate da apposita g'urio, le frasi più originali ed efficaci per cealtare le qualità dei DISCHI DURIUM, che sono infrangibili, leggeressimi, durano eternamente. I DISCHI DURIUM, costano so o Lire 6,- e oltre divertire possono farvi vincere 1000- lire di premio. Non trovandoli presso il locale rivenditore, inviste I, 6,- a

COMP. IT. DISTR. DISCHI DURIUM Corao Garibaldi, 20 - MI' ANO

e riceverete franco il disco che potrete scegliere nel catalogo delle ultim, novità





# LMELLIR

- L'Alimento Mellin viene tabbricato a Milano, negli stabilimenti della Società Mellin d'Italia, la quale ha capitali interamente italiani, come pure italiani sono tutti i suoi dirigenti, impiegati e operai.
- Non vi è alcuna ingerenza straniera nella gestione della Società Mellin d'Italia. che non ha da inviare alcuna somma. per nessun titolo, all'estero.
- Adottando l'Alimento Mellin per l'alimentazione dei propri bambini, le mamme italiane adempieranno ai due maggiori doveri che loro incombono, specie nel momento attuale: quello di allevare i propri bambini sani e robusti, e quello di somministrare loro un alimento prettamente italiano.



## Dolori di testa

La donna, per la sua costituzione delicata e per la frequenza con cui va soggetta a questi dolori, deve ricorrere ad un rimedio speciale che abbia sopratutto la prerogativa di non danneggiare l'organismo, anche se usato giornalmente. Il Veramon si distingue dagli altri calmanti: per l'azione rapida e sicura, perchè non disturba il cuore, perchè non provoca stanchezza.

In trappola

Entrando dalla gola di Caudio, le legioni s'inoltrarono nell'ampia valle acquitrinosa di cui abbiamo parlato, ma giunti in fondo, trovarono lo sbocco verso la Puglia sbarrato con una invalicabile trincea di tronchi e di macigni, e presidiata da un forte nucleo di Sanniti. Allora i consoli, accortisi della critica posizione in cui si erano andati a cacciare, diedero l'ordine di rifare precipitosamente il cammino, per riguadagnare la gola opposta e

Prodotto fabbricato in Italia dal 1924



Aut. 8716 R. P. Milano 28 - 2 - 1928 - VI

Tubi da 10 e

20 compresse.



Molti credono che questo famosissimo episodio, diventato proverbiale, rappresenti per la gloria delle legioni romane una passività pressochè ignominiosa. Invece, poche vittorie come questa sconfitta, dimostrano fin dove arrivasse presso i soldati dell'Urbe l'amore per la patria. Roma era da oltre vent'anni in guerra con le popolazioni sabelliche che occupavano il Sannio, le aveva ripetutamente sconfitte e tentava con tutti i mezzi di unificarle sotto il suo dominio.

con tutti i mezzi di unificarle sotto il suo dominio.

Dopo la clamorosa disfatta del 431 che portò al suicidio del generale sannita Brutolo Papio, i vinti chiesero la pace e l'avrebbero accettata anche durissima, purchè fosse salva la loro indipendenza. Ma Roma fu inesorabile ed allora la lotta si riaccese furibonda.

« La guerra, o cittadino, — disse il generale sannita Caio Ponzio — è giusta per coloro cui è necessaria, e sacre sono le armi con le quali si difende la dignità nazionale. »

Caio Ponzio era un prode ed

la dignità nazionale. »

Caio Ponzio era un prode ed astuto generale. Arruolato un forte esercito, prese la via dei monti ed occupò nei pressi di Caudio una serie di colline fortemente boscose, che si levavano a guisa di anfiteatro intorno ad una valle ampia ed acquirinosa chiusa agli sbocchi da passi strettissimi e rupestri. Poi, saputo che l'esercito romano era giunto nella Campania.

passi strettissimi e rupestri. Poi, saputo che l'esercito romano era giunto nella Campania, prese dieci dei suoi soldati, li vesti da pastori e, con un piccolo gregge ciascuno, li mandò a pascolare nelle vicinanze dell'accampamento romano. Essi dovevano fingersi pastori del luogo e spargere la voce che i Sanniti, piombati sull'Apulia, avevano stretto d'assedio Lucera, città alleata di Roma. Quando i due consoli che comandavano l'esercito — Tito Veturio e Spurio Postumio — appurarono questa notizia, deliberarono immediatamente di volare in soccorso della città confederata. Non bisognava dare ai popoli della Puglia l'impressione che Roma non fosse in grado di difendere i suoi amici. Si misero subito in marcia, e poichè delle due vie utili una, quella costeggiante il mare, era lunghissima, i consoli si buttarono per il Sannio, e imboccate le gole di Caudio, per Arpaia e Montesarchio, pensavano di piombare alle spalle dei nemici e sbaragliarli.

#### In trappola

cipitosamente il cammino, per riguadagnare la gola opposta e uscir dalla valle. Ma anche da questo lato la via era sbarrata, mentre da ogni punto delle colline intorno sbucavano torme di nemici. Narra Livio che fu tanto lo stupore dell'esercito romano davanti a quel disastromano davanti a quel disastrotanto lo stupore dell'esercito ro-mano davanti a quel disastro, che le legioni, senza che alcu-no avesse dato l'ordine, arre-starono la marcia e i soldati si guardavano l'un l'altro come sbalorditi. Intanto annottava. Immediatamente- attorno ai consoli si affollarono i tribuni e i centurioni e per tutta la not-té non si fece che discutere sul modo di liberarsi da quella terribile posizione, mentre da un istante all'altro si attendeva l'attacco nemico.

Si fecero diversi tentativi per aprirsi un varco, ma, poichè risultarono tutti disperati, i consoli mandarono ambasciatori a Caio Ponzio perchè o li lasciasse uscire da quella gola con una pace ragionevole, o li mettesse nella condizione di potersi battere.

battere.

— La guerra è finita — rispose Ponzio — e voi non volete confessarlo. Io vi lascerò andare dopo avervi disarmati tutti e fatti passare sotto il giogo.

#### L'onta vendicata

Quando nell'esercito romano furono conosciute queste ignofurono conosciute queste ignominiose condizioni, si levò un urlo di dolore. I tribuni, i centurioni, i soldati tutti si ribellarono: «meglio morire, farsi tagliare a pezzi, anzichè accettare una simile umiliazione». Allora in mezzo al tumulto si elzò uno dei consoli e disse: « Anche io come voi preferirei morire anzichè accettare l'umiliazione del giogo, ma se noi consoli, che siamo i responsabili, sacrificassimo l'esercito, tradiremmo la patria e la metteremmo in balia dei nemici. Roma non ha altre forze che queste, e se noi le facciamo tagliare a pezzi, perde con esse l'ultima difesa. Accettare l'umiliazione del giogò è disonorevole, certo, ma io vi dice che me salvare la ma go è disonorevole, certo, ma io vi dico che per salvare la pa-

tria è lecito anche accettare il disonore».

Terribile fu la cerimonia del disarmo. L'ordine era che i vinti passassero sotto il giogo senza osare di alzare gli occhi in faccia al vincitore. Ma ogni tanto intorno al giogo si verificava un trambusto, ed uno dei legionarii veniva passato per le armi. Egli non aveva resistito e, passando sotto de lance, aveva guardato in atto di sfida il nemico. Molti fuvono quelli che morirono così. Lasciati liberi senza armi e mezzo ignudi si incamminarono verso Capua, ma tanto erano pieni di vergogna che, pur essendo affamati, non osarone auticinarii alle atti to erano pieni di vergogna che, pur essendo affamati, non osarono avvicinarsi alla città e pernottarono in mezzo alla campagna. Pervenuta la notizia a Roma, fu uno scompiglio. Immediatamente, il senato si radunò per discutere della pace. Bisognava ratificarli, quei patti ignominiosi, o respingerli?

— Respingerli — gridò una voce da uno dei banchi senatoriali. Era uno dei consoli vin-

voce da uno dei banchi senatoriali. Era uno dei consoli vinti, Spurio Postumio. Pallidissimo in volto egli continuò: « Il popolo romano non è tenuto a ratificare una pace che è contro il suo onore. I responsabili di essa siamo io ed il mio collega Veturio. Consegnateci ai nemici perchè facciano quello che vogliono di noi, ma respingete i patti e vendicate l'onta di Caudio ».

La proposta fu accettata e i

La proposta fu accettata e i due consoli, messi nelle mani dei littori, furono legati perchè venissero inviati ai Sanniti, mentre l'esercito, tutto di volontari, entrava di nuovo in campagna Peccitampo dono davano. pagna. Poco tempo dopo davan-ti a Lucera il generale sannita Giovio Ponzio e settemila superliti passavano sotto il giogo. L'onta di Caudio era lavata

#### CONTROSANZIONI LINGUISTICHE

Paletot — Dall'olandese «palt-srok » derivò alla lingua francese questa parola notissima an-che da noi. Noi anzi la facemmo titaliana, paltò, e con essa con-tinuammo a indicare quell'in-dumento invernale che prima si era chiamato più modestamente era chiamato più modestamente cappotto o pastrano o gabbano (senza contare gli scherzosi « palandrana » e « palamidone »). Bisogna dire però che, mentre alcuni continuavano a dire italianamente cappotto e pastrano (i militari, per esempio), altri — i più eleganti! — preferivano pronunziare e scrivere, alla francese, paletot, aggiungendo puntualmente la s al plurale... Ora i casi sono due: o si dice e si scrive paltò, oramai che la parola ha acquistato forma e cittadinanza italiane, e che le mamme nanza italiane, e che le mamme hanno fatto cucire tanti bei pal-toncini per i loro figlioli; o si torna all'italianissimo cappotto egregiamente a diventar cappottino per i bambini. Il pastra-no (da «pastore»), per quanto abbia maggiore affinità col fer-raiolo e con la livrea, può anche esso restare sulla breccia. Del resto, poi, nessuno vieta l'uso di tutte e tre le parole paltò, cap-potto, pastrano. Tutto sta nel-l'abolire definitivamente il vocabolo straniero.

Panne — Gli etimologi fran-cesi fanno derivare questa paro-la dal latino «pannus» (panno, stoffa, drappo). A nostra volta, noi diamo la stessa origine alla italiana panna che, come termi-ne marinaresco, è « disposizione particolare di velatura, in con-

trasto col vento, affinchè il bastimento resti, quanto più è pos-sibile, immobile in mare ». (Le frasi sono: « in panna; mettere, stare alla panna »). Com'è facile vedere, da questo all'altro significato (figurato) di « immobilità di automobile, bicicletta e simili, per guasto improvviso », il passo è breve. Ora poichè alla panne francese corrisponde tutto ciò che si è detto della panna italiana, vedano i signori automobilisti e ciclisti se cè una ragione al mondo che debbe farci preferire la do che debba farci preferire la parola forestiera alla nostrana.

parola forestiera alla nostrana.

Tennis — o lawn-tennis che anzi sarebbe l'espressione completa (lawn, tappeto d'erba; tennis, gioco di palla e racchetta), corrisponde ormai alla nostra pallacorda. Con questo nome italiano traducono i dizionari moderni l'inglese lawn-tennis; e ciò permette, in tempi di economia anche verbale (i fatti son quelli che contano), di lasciar da parte ogni discussione sulla più o meogni discussione sulla più o meno esatta equivalenza tra tennis e pallacorda. Due altre parolette inglesi, in uso presso i nostri giocatori di pallacorda, devono scomparire: set e game. Si dice set per indicare quel certo nu-mero di games che rappresenta un'unità a favore di quel giocatore il quale vince più della me-tà di games. Ma poichè set, verbo e sostantivo, fra alcune dozzi-bo e sostantivo, fra alcune dozzi-ne di altri significati, ha anche quello di partita (al giuoco), potrà essere sostituito da noi appunto con partita. Game, che vuol dire « divertimento, partita, giuoco, caccia, ecc. » può essere reso da noi con giuoco o tempo.

LE "PRIME, FAMOSE

# Il "Trovatore,, a Roma

In fondo Giuseppe Verdi, su-perati i primi disastri gio-vanili e milanesi quando a vanin e milanesi quando a lui, nato per la musica dram-matica, vollero far scrivere se-condo il gusto del tempo opere buffe (e queste ei dovette tor-mentosamente comporre, per colmo di controsenso, in lugu-bri giorni allorebà era col cuo bri giorni allorchè era col cuore straziato dalla pena e dai lutti), in fondo Giuseppe Verdi le prime rappresentazioni felici e non trovò contro le opere sue quelle inconsulte avversità di pubblico che conobbero (bastino, per tutte, il Barbiere di Rossini a Roma e la Norma di Bellini a Milano) altri musicisti alla nascita di capolavori non certo imparago-nabili ai suoi. Solo per la *Tra-*viata a Venezia il Verdi subi amaramente, contro l'opera sua, la rivolta del pubblico o-Ma ci furono, - è noto,

disavventure di palcoscenico ed erronea scelta degli artisti al segno che, per raffigurare Violetta morente di tisi, era stata impegnata una cantante di peso massimo: cento chili o giù di li. S'aggiunga che la romantica. Traviata, che oggi appare a noi, — sia dramma di Dumas figlio, sia libretto per Verdi, — circonfusa di tutte le Verdi, — circonfusa di tutte le più romanzesche romanticherie pur sul fondo eternamente e profondamente vibrante della-creatura dumasiana nata da spiriti commossi di un'umani-tà forse immortale, di vene-ziani del 1853 appariva una sfida insopportabile di quel ve-rismo (allora dicevano realirismo (allora dicevano reali-smo) col quale Dumas ed altri, nel romanzo e nel dramma; vo levano opporsi a Victor Hugo e vincere contro la decadenza, ufficialmente proclamata, del Romanticismo millottocento-

#### Unanime delirio

Assidua fortuna, - o quasi assidua,—accompagnò dunque le opere verdiane. Ma pur tra tanta serenità di platee di rado una sua prima rappresenta-zione andò liscia come quella Trovatore a Roma.

In una sera del gennaio 1853 il maggior pubblico romano s'era adunato, impaziente e ben di-sposto, per ascoltare le musiche di cui Verdi aveva ricoperto i quattro atti del romanzesco e truculento poema lirico allesti-to per lui da Salvatore Cam-marano. E il trionfo, — felice il librettone, stupenda l'ispirata musica, ottima l'orchestra, as-sestati e sfoggianti sicurissimi acuti i cantanti, — il trionfo si annunziò fin dalle primissime scene e dalla prima melodia di

gran respiro.

Se il primo e terzo atto en-Se il primo e terzo atto en-tusiasmarono e solo il secon-do, pur piacendo, abbassò il tono del consenso, il quarto atto scatenò in platea e nel-le gallerie, — ricchi e pove-ri accendendosi d'uguale entu-siasmo, — un delirio intermi-nabile d'acclamazioni. Il canto del tenore nella prigione, col coro interno e gran campana a coro interno e gran campana a rintocchi, fece scattare in piedi tutti gli spettatori come se fossero spinti da un'unica molla. Nè ci fu verso di rimetterli a sedere fin quando nella pridi subissato d'applausi, e il direttore d'orchestra non ebbe acconsentito a ripetere il brano meraviglioso due, tre, quat-tro volte. L'indomani sera un

## La lotta contro la Lue

La Chemioterapia moderna ha risoito col SIGMARGYL il problema del trattamento scientifico della lue per via orale, trattamento illustrato nella monografia SIFILIDE E SUA CURA PER VIA ORALE, pubblicazione che si spedisce gratis ed in bu sta chiusa dalla S. A. Specialità Farmacoterapiche, Via Napo Torriani 3 Milano, N. 84888 - 1855

L'AQUILA DIMISSIONARIA

L'aviatore negro americano Julian detto « Aquila Nera », che doveva organizzare l'aviazione etiopica, ha lasciato Addis Abeba senza concludere nulla. Giunto in Europa, egli ha dichiarato che in Etiopia regna l'anarchia.

L'Aquila Nera d'Harlem, l'aviatore Julian, volato intrepido al soccorso degli Abissini, che del suo colore hanno la pelle, ad essi or volto ha il dorso, ovvero ha preso il due di coppe, ossia dall'Abissinia è già venuto via!... Egli prima volava, sì, per l'aria, ma di sue gesta niun faceva motto: eppur la gloria gli era necessaria come il granel di miglio al passerotto. Ponza e riponza, un di pensò all'Etiopia. « Là, - disse, - posso coglier lauri in copia ! » Senza indugio verun, d'« Aquila Nera » benignamente si concesse il nome; si legò un pistolone a bandoliera, si piantò un casco sulle crespe chiome, e poi telegrafò, con forza e brio: « Negus, Addis Abeba. Vengo io. » E, infatti, andò; e, davanti al Re dei Re così con gran modestia, favellò: «Lei stia tranquillo, e lasci fare a me!

Le manca un'aviazione? Io gliela fo!

La Nera Aquila son: ben volentieri

aprirò l'ali agli aquilotti neri... »

Fatta questa promessa, noto rese al mondo inter che s'era posto all'opra, e l'Abissinia non temeva offese perchè ei le stava svolazzando sopra Non volò molto, a dire il ver, ma invece volar la fama sua pel mondo fece. Non appena il comando fu in sue mani,

gridò al Negus: - « Maestà, stia pur sicuro che l'aviazion pronta sarà domani, o doman l'altro, o sabato venturo. Mese più, mese meno, poco conta, purchè, una volta o l'altra, essa sia pronta... » E così son passati mesi otto,

e lo stipendio è corso, ma dall'ovo dell'Aquila non nacque un aquilotto. E un dì l'Aquila disse al Negus: - « Trovo che qui c'è un pochettino d'anarchia: perciò, levo il disturbo, e vado via.» Lasciata Addis Abeba, andò a Parigi e narrò ai giornalisti i più minuti particolari di quei bei prodigi che, viceversa, non avea compiuti,

e di sè fe' parlar semplicemente perchè non avea fatto proprio niente! TIPEO

giornale del tempo. Il Pirata. scriveva che il quarto atto del Trovatore era « un mazzo di fiori da capo a fondo ».

#### La dama impaziente

Ma peggio fu, — cioè meglio, - le sere seguenti quando, diffusasi la notizia del trionfo del Trovatore e delle peregrine beltà dell'opera, tutta Roma s'af-follava al teatro senza riusci-re ad entrarvi. E non c'erano, allora, rapide edizioni di spartiti e trasmissioni radio a sod-disfare la curiosità di coloro che non potevano ascoltare in teatro. Ma, impaziente di co-noscere le melodie nuove del famoso Verdi e non riuscendo a trovar posto in teatro tant'era la ressa ai botteghini, una dama del tempo, maestra nel-l'arte di piegare a tutte le sue smanie marito e damerini del seguito, riuscì a sentire tutt'il Trovatore in mezzo alla strada in questo modo: scoperto un te-nore di bella voce e un soprano di buon fiato, la dama cavalieri riuscirono a mandarli dentro, una sera, ai posti in piedi, là dove sempre si poteva farsi strada a furia di gomitate, ma dove certamente non si sarebbero arrischiati la dama coi suoi fragili merletti e i ca-valieri coi loro delicati velluti. Tenore e soprano avevan l'or-dine, — ben pagati per questo, di uscire nella strada dopo ogni « aria » più applaudita e di ricantarla subito, lì, sotto le stelle, per coloro che non ave-vano la fortuna di star dentro. Non c'è da giurare che il can-to còlto a volo in quel modo dai due cantanti estemporanei rispondesse scrupolosamente a quello che Verdi aveva scritto. Ma tant'è: un po' di Verdi rimaneva sempre in quegli improvvisi. Una gran folla s'era adunata attorno alla dama e ai cavalieri e tutti gli spettatori rimasti fuori raddoppiarono così, in mezzo alla strada, il trionfo verdiano decretato nelia sala da quelli che, più fortunati, eran dentro.

Intanto, se il trionfo esterno ebbe luogo una sola sera in virtù di cavalieri ingegnosi che avevano trovato il modo di soddisfare le smaniose impazienze d'una dama lunatica, il trionfo in teatro si rinnovava, moltiplicandosi, ogni sera. Più che mai agguerriti, i cantanti, tra i quali il famoso Beaucardé, facevan prodigi di virtuosi-tà isolata e di perfetti concerti. L'orchestra metteva tutta l'a-nima nel tipico melodramma in cui Verdi, come in nessun altro, aveva fissato il carattere estroso e largo della sua musica teatralissima, tutta lam-pi ed effetti, contrasti e voli. Anche i brani apparsi più fred-di la prima sera (finale del se-condo atto, cavatina del sopra-no, terzetto della donna e dei due bassi) s'erano a mano a mano riscaldati e finalmente in-fuocati. E al « Di quella pira », s'intende, il teatro veniva giù in un fragore d'applausi che sembravano un bombardamento.

#### Fiori, poemi e applausi

Durante gli atti Verdi non faceva che andare e venire dal le quinte alla ribalta e dalla ri balta alle quinte. Di continuo i cantanti dovevano inchinarsi su la cuffia del suggeritore per raccogliervi mazzi di fiori e coraccogliervi mazzi di fiori e corone d'alloro che i romani offrivano al Maestro. E ogni sera, alle chiamate di fin d'atto, in mezzo al tuonar degli applausi e con Verdi alla ribalta, una voce comandava all'improvviso dalla platea o dai palchi: «Silenzio!» E il silenzio veniva. Un signore si levava allora, qua o là, nel teatro. Aveva un foglio in mano e a gran voce declamava: erae a gran voce declamava: era-

no poesie d'occasione, versi in lode del « sublime composito-re ». Verdi ascoltava quei poesovente assai lunghi. Poi a lettura finita, veniva tra nuo-vi applausi alla ribalta e, chinandosi a raccogliere il foglio poetico, tendeva la mano al va-te che, infilandosi in orchestra tra i violini, riusciva a raggiungere le dita del barbuto genio lassù.

#### Contro i maldicenti

Poi, durante le molte repli che e mentre, - Parigi e Vienna, Madrid e Pietroburgo, tutt'i teatri d'Europa chiedevano l'opera, la folla, a furia di applaudire il Maestro, incominciò a fanatizzare anche per i cantanti. Furono allora per questi i mazzi di fiori, le co-rone d'alloro e le poesie decla-mate in platea. Ci fu anche chi, infatuandosi sempre più per i cantanti, cominciò a sva-lutare l'opera del musicista. Si diceva nei caffè romani: «Si. La musica è bella. Ma più bel-la appare per il divino modo in cui gli artisti le cantano...» Facile è immaginare che tali commenti dei caffè tra piazza Navona e piazza Colonna presto giunsero all'orecchio di Giuseppe Verdi il quale, mentre si preparava a veder nasce-re un mese dopo la *Traviata* alla Fenice di Venezia, e tutto era acceso da estri nuovi e buone speranze per l'opera che aveva dovuto comporre (così « senza perdere un minuto di tempo », non esitò, una sera, a dire agli amici roma-ni: « Sì... Il Trovatore è stato senza dubbio un trionfo. Ma avrebbe potuto essere di più se la Penco e Beaucardé non me l'avessero a metà contraffatta, opera, cantandola povera quel modo...

Lucio d'Ambra

#### LE MUCCHE PROLIFICHE



Pare che i parti

vaccini trigemini e

quadrigemini non

siano poi tanto rari come in teoria si ritiene. Dopo il caso americano da noi segnalato, ecco altre

due mucche, d'Italia questa volta, che hanno dato alla luce rispettivamente

ni. Il parto quadrigemino è avvenuto nella tenuta agricola «Val di Rose», in Comune di Chioggia: i quattro vitelli appena venuti alla luce pesavano complessivamente 77 chilogrammi, Uno di essi è morto subito dopo la nascita. Il parto trigemino si è avuto invece alla cascina « Madonnina », a Buscoldo (Mantova), e i tre vitellini sono vivi e sani.

quattro e tre vitelli-



#### CHI LI HA VISTI?

---------



Da qualche mese si è allontanata da casa senza dare più notizie la glovane Giuseppa Restuccia di Giovanni, di anni 24. E' alta, snella, di colorito bruno e di capelli pure scuri. Vende quadretti dipinti sul vetro ed è anche nota ai suoi clienti col no-

me di Pina del Giglio. Chiunque ne sapesse qualcosa farebbe opera buona scrivendo alla signora Chiara Misitano - via Bucanza Isol. 50 n. 75 - Messina.

Anche il quin-dicenne Guido Casarotti ha ab-bandonato la famiglia da circa tre mesi. E' al-to m. 1,55, ha capelli castani, to m. 1,55, ha
capelli castani,
occhi celesti, viso e corporatura
regolari, Quando
lasciò la sua abitazione indos-

on tazione indos-sava calzoni ne-ri lunghi e giac-ca cenere. Chi ne sapesse qualcosa può scrivere al signor Emanuele Casarotti - via Canapificio, 4 - Udine.

#### REUMATISMO



NO NON NE SOFFRO MAI ADESSO. USO IL LINIMENTO SLOAN; E UN RIMEDIO MERAVIGLIOSO

Sollievo immediato fin dalla prima applicazione. Delle migliaia di persone nel mondo intero possono testimoniare l'efficacia del Linimento Sloan. contro i dolori reumatici e le sofferenze che producono le articolazioni irrigidite. Esso è il rimedio per eccellenza contro il Reumatismo, la Lombaggine, la Sciatiea, il Mal di Schiena, i Raffreddori di Petto, le Lussazioni e le Contusioni.

Non correte il rischio di rovinarvi tutto l'organismo col prendere delle medicine - eliminate il dolore, per mezzo di un'applicazione esterna, sul posto stesso dove si fa sentire. Usate cioè il Linimento Sloan quando soffrite di dolori muscolari o nevralgici; esso penetra immediatamente c fa cessare il do-

lore. Si vende in tutte le Farmacie al prezzo di Lire 7.65. (Aut. Pref. Firenze, No. 7761: 7-3-28 VI)



Prodotto fabbricato interamente in Italia



RICOSTITUENTE MONDIALE PER ADULTI E PER BAMBINI

Si vende la tutte le farmecte a L. 10,80 la bott, normale e L. 45,10 la bott, monstre Si spedisce gratis l'opuscolo contenente giudizi dei più illustri Clinic sull'ISCHIROGENO quali nessun'altra specialità medicinale possiede. Indirizzare le richieste all'inventore Grand'Uff. O. BATTISTA - NAPOLI

Leggete LA LETTURA 

#### L'EMULO DI BOSCO



Stupefacenti giuochi prestidigitata i per Sala e Teatro tutti spiegati i modo che da chiunque, con ur o di buona volonta, si possono be in modo che da chiunque, con un po' di buona volontà, si possono bene eseguire, sia in pubblico che tra gli amici. Trovate quello di levan la camicia ad uno spettatore senza spogiiario. — Fazzoletto contrassegnato, tagliato, lacerato e... raccomodato. — Carte danzanti. — Ballo dell'uovo. — Uccello morto risuscitato. — Orologio pestato nel mortaio e raccomodato. — Bacchetta divinatoria; nonche 60 altri segreti giuochi di fisica, chimica, carte, ecc.; tra cui: Capelli elettrizzati (sensazionale). — Luce nell'acqua. — Combustione del corpo umano. — Cottura d'uovo senza fuoco. — Fare sparire la testa a persone della compagnia. — Moto perpetuo. — Indocinare carte pensate ed il tempo che una persona sia stata lontana dall'amante. Giuochi assolutamenta nuovi alcuni dei quali eseguiti alla presenza augusta del Sovrani d'Italia e premiati. — Pagine 200 con numerose illustrazioni spiegative. — Prezo lire otto franco di posta raccomandete ovunque Codini con vaglia alla LIBRERIA EDITRICE DOMINO, Via Roma, 122-B - Palermo. - A richiesta spediscesi gratis catalogo Libri curiosi.





# 

Avventure di spionaggio

## SENTIRSI FELICE

(Dalle memorie di P. M. Ch. Keiler)

Da mezz'ora non riesco a staccare gli occhi da questo cartoncino azzurro, che ho ricevuto con la posta di stamane. Evidentemente, invecchiande, sono diventato sentimentale. Eppure gli angoli della mia bocca hanno sempre quella inconfondibile piega, che mi faceva da tutti considerare uno scettico. Anzi, col tempo, questa piega si è fatta più profonda; è diventata quasi una ruga; già, una ruga, e ormai, ad osservanla bene, esprime forse soltanto una grande amarezza. L'ho detto io, che sono diventato sentimentale! Che direbbero i miei colleghi d'un tempo, se mi vedessero; se vedessero il « terribile » Keller, che da mezz'ora sta fissando un cartoncino azzurro, una partecipazione di nascita, e che ogni tanto si preme l'angolo degli occhi dove brilla una lacrimetta? Oh, Keller, ti commuovi perchè due bravi sposi che tu conosci, hanno avuto un bel maschietto?!

Sì, sono commosso, profondamente commosso, e lo scrivo persino, lo scrivo qui, su questo quaderno dove da tempo vado raccogliendo le memorie più intime della mia strana esistenza; su questo quaderno che forse mai nessuno vedrà.

E' nato un maschiotto, e sul-Da mezz'ora non riesco a stac-

forse mai nessuno vedrà.

E' nato un maschiotto, e sul-la piccola partecipazione azzur-

L. nato un mascinotto, e suila piccola partecipazione azzurra, io leggo ancora una volta
il nome della giovane e felice
mammina: Laura Burhnamm.

Laura Burhnamm: quanti ricordi mi suscita questo nome!
Rivedo una bambina grande
così, tutta occhi azzurri e riccioli biondi, che, accompagnata
per mano da una suora, appare sulla soglia del parlatorio
nel collegio di Hétamp, e, giuntami vicino, si piega sulle gambucce in una bella riverenza;
la rivedo ancora, più avanti,
quando è già una signorina:
per giungere al parlatorio dove
impaziente l'attendo, ha traversato di corsa l'ampio giardino: sato di corsa l'ampio giardino: ha il viso acceso, le pupille splendenti, il petto ansante, e

mi viene incontro, ilare, con le braccia protese, chiamandomi zio.

Ma d'improvviso fra questi lieti ricordi affiora ana nube...
E questa nube assomiglia al denso fumo della nebbia che in un mattino d'inverno del '17 si sollevava dal tragico fossato di Rovennes.

\*\*\* \*\*\*

Novembre 1917. Da circa due mesi, in un vasto accampa-mento vicino alla zona delle operazioni, i quadrupedi della nostra cavalleria morivano a

nostra cavalleria morivano a dozzine ogni giorno.

— Si tratta di morva, un'epidemia di morva, e purtroppo non c'è niente da fare. Buttate calce, molta calce nella fossa, — aveva detto il capo veterinario; e quando gli chiesero come poteva spiegarsi il flagello, strinse le labbra in una smorfia molto eloquente, e poi soggiunse: — A mio parere, l'infezione è piuttosto misteriosa. Vorrei dire, insomma, che forse qualcuno l'ha provocata.

Per questo intervenimmo noi della sezione segreta, ma dopo più di una settimana d'indagini, il maggiore Graude che dirigeva le ricerche, era esasperato perchè l'inchiesta non aveva fatto un solo passo in avanti, e l'epidemia continuava la strage, minacciando di estendersi anche agli uomini.

Fu soltanto verso la fine del mese che proprio io, aiutato soprattutto dalla fortuna, ebbi finalmente la soddisfazione di scoprire una traccia, e ricordo ancora perfettamente, come se tutto fosse accaduto ieri, l'amena scenetta che si svolse quando esposi al maggiore Graude il risultato delle mie ricerche.

— Ho pescato quello della morva, — dissi appena entrato nella decifrazione d'un dispacciono mon mi avarera de con por mi maggiore, che intento nella decifrazione d'un dispacdozzine ogni giorno.

— Si tratta di morva, un'epi-

nel suo ufficio. A queste parole l'ottimo maggiore, che intento nella decifrazione d'un dispaccio non mi aveva neanche degnato d'uno sguardo, balzò in piedi come spinto da una molla, e precipitatosi verso di me, mi afferrò per i risvolti della giacca dandomi un paio di scrollate, e urlando: — Parlate, parlate, Keller!

— Si tratta di un borghese — cominciai. — Di uno di quelli che forniscono i foraggi, e che ormai girano purtroppo per l'accampamento come se fossero in casa propria. Da un po' di tempo l'annusavo perche... Sapete, aveva una faccia che

Sapete, aveva una faccia che non mi quadrava troppo e per di più, delle ricerche fatte, ri-

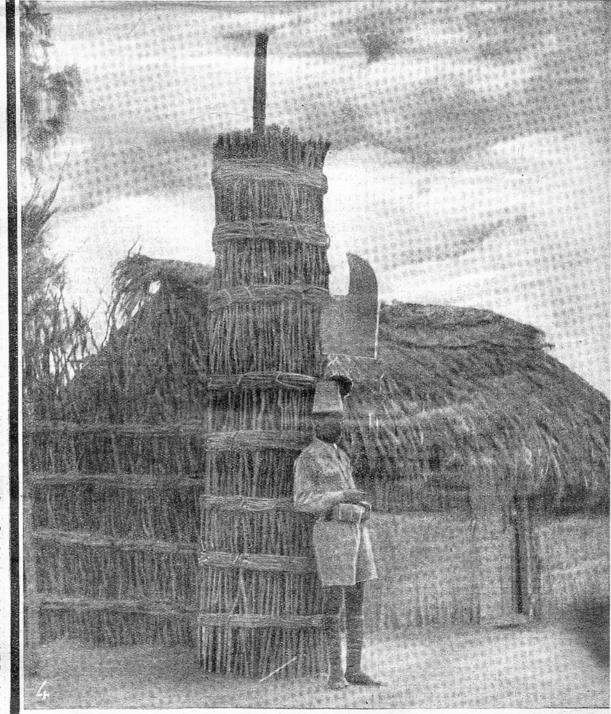

1. Segnalazioni agli aeroplani prima che atterrino sui campi di fortuna. — 2. Nei luoghi dell'avanzata: deposti i moschetti, i soldati aprono strade e sistemano il terreno. — 4. Il Fas

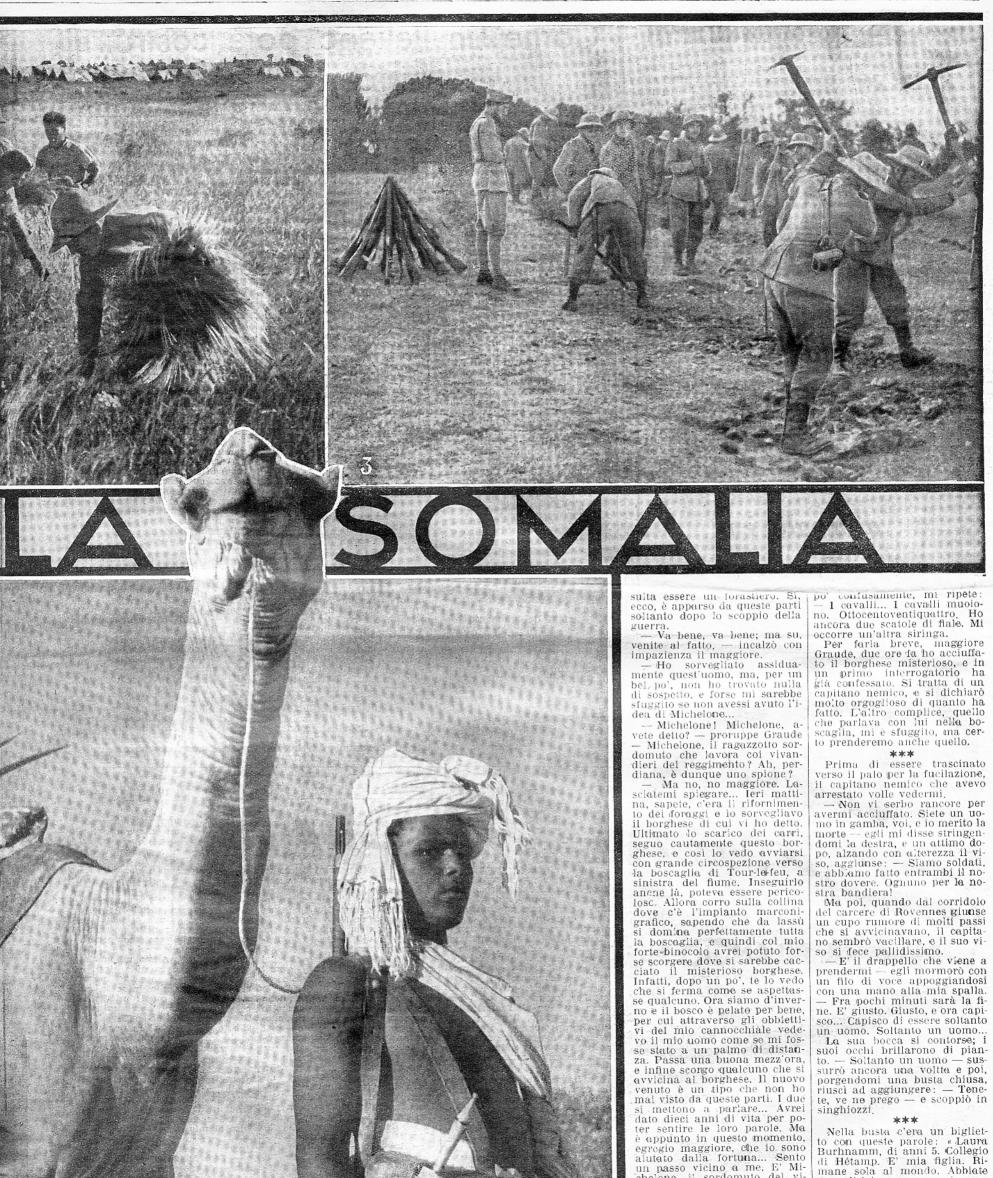

gli abissini sono fuggiti, i nostri soldati, trasformati in agricoltori, mietono la dura. — 3. Scene orio all'entrata di un accampamento in Somalia. — 5. Un fiero cammelliere in marcia su Gorrahei.

e appunto in questo momento, egregio maggiore, che io sono aiutato dalla fortuna... Sento un passo vicino a me. E' Michelone, il sordomuto del vivandiere. Un sordomuto per modo di dire, perchè venne perfettamente rieducato alla scuola di Lamière. Michelone conosce dunque la cosiddetta «lettura labiale »; egli sa « leggere le parole sulle labbra ». Afferro il ragazzotto e gli ordino: — Guarda, guarda col binocolo quei due; guarda bene, Michelone, e ripetimi che cosa stanno dicendosi — Il ragazzo obbedisce subito, e sia pure un

po' confusamente, mi ripete:

— I cavalli... I cavalli muoiono. Ottocentoventiquattro. Ho
ancora due scatole di fiale. Mi
occorre un'altra siringa.

Per farla breve, maggiore
Graude, due ore fa ho acciuffato il borghese misterioso, e in
un primo interrogatorio ha
già confessato. Si tratta di un
capitano nemico, e si dichiarò
molto orgoglioso di quanto ha
fatto. L'altro complice, quello
che parlava con lui nella boscaglia, mi è sfuggito, ma certo prenderemo anche quello.

\*\*\*

te, ve ne prego — e scoppiò in singhiozzi

Nella busta c'era un biglietto con queste parole: «Laura
Burhnamm, di anni 5. Collegio
di Hétamp. E' mia figlia. Rimane sola al mondo. Abbiate
cura di lei: ve ne scongiuro».
Ora la bambina del condanmato è una donna, è una mamma, una mamma esultante, e
quadando il niccolo cartonci-

guardando il piccolo cartonci-no azzurro, giuntomi con la posta di stamattina, penso che almeno una volta nella vita, anche un agente segreto può sentirsi felice.

Per copia conforme

L'agente grigio



Per la salute delle donne deboli ciò che vi è di meglio è il Proton

(Aut. Pref. Torino n. 0043 15-3-1928-VI)

P-118



per l'illuminazione è dato dalla nuova lampada OSRAM D grazie al suo filamento a doppia spirale



sono le vantaggiose caratteristiche della OSRAM D garantite dalla marcatura sull'attacco dei Decalumen emessi e dei Watt assorbiti.



## Come un Italiano potè costruire il castello di Macallè

Durante il regno del Negus Giovanni (un personaggio già presentato nello scorso numero ai lettori della « Domenica »), Macallè fu, per qualche tempo, la capitale etiopica e un Italiano geniale vi costruì, sopra un'altura, il castello che vi sorge tuttora.

Quando, nell'ottobre 1895, dopo la vittoriosa azione di Debra-Ailà, i soldati d'Italia entrarono nella città, il castello conservava intatte le torri merlate, e si presentava all'ester-

late, e si presentava all'ester-no, pur con le tante screpola-ture dell'intonaco, in buone li-nee armoniche di insieme.

L'edificiò austero fu per l'esercito conquistatore il... numero d'attrazione fra tanta abbondanza di « tucul ». Si seppe che mani italiane lo avevano costruito, valendosi di materiale e mezzi rudimentali.

\*\*\*

Giacomo Naretti un falegna-

Giacomo Naretti, un falegna-me nativo di Ivrea, verso il 1876 si era avventurato in Abissinia con un gruppo di compa-gni capaci di svariati mestieri, mosso dallo scopo di tentare la fortuna. Era stato allettato alla rischiosa impresa da un greco, che godeva fama di esse-re assai pratico di quel mondo selvaggio. Riunita la minuscola brigata di connazionali, via... verso la terra promessa.

brigata di connazionali, via... verso la terra promessa.

Il viaggio fu una terribile fatica e non scevro di pericoli: un'odissea per giungere alla Corte del Negus, una delusione il risultato: niente da fare. Re Giovanni, diffidente per natura e poco amico dei bianchi e refrattario alla loro civiltà, li congedo... gentilmente.

congedo... gentilmente. Privazioni e stenti fiaccarono il coraggio dell'avventurosa comitiva, ma Naretti non volle saper di ritorno e rimase lag-giù, solo, fidando nella Prov-

giù, solo, fidando nella Provyidenza.

Nell'attesa del momento propizio per ritentar la prova di
essere assunto al servizio del
Negus, si industriò a coglier legna, a dirozzarle ed intagliarle, ad addestrare al mestiere gli indigeni, finchè non giunse alla Corte l'eco dell'ammirazione popolare per quello stranie-ro capace di trasformare bella-

mente la grezza materia.

Allora si presentò di nuovo
al Negus. Ottenne un primo incarico di munir di porte e di
altri ripari le case del Re. Non 

patteggiò il compenso, accontentandosi di non lauta mercede. Con persistente accorgimento, si africanizzò completamente nelle apparenze. Sciamma e piedi nudi, capanna all'uso locale, nutrimento comune, e, soprattutto e sempre, disinteressa in mode aba pro si sinteresse, in modo che non si sospettò mai in lui il desiderio dell'arricchimento. A poco a poco il tenace Italiano divenne un personaggio: una specie di gentiluomo d'onore del Negus,



GIACOMO NARETTI (da un'antica stampa)

godette del privilegio di indossare la camicia di seta e lo

dossare la camicia di seta e lo sciamma a ricamo.

Sorse più tardi nel Naretti l'idea del castello. Ne propose la costruzione a Re Giovanni, il quale aderi all'idea con entusiasmo. Giacomo Naretti si improvvisò architetto, costruttore, operaio, e formò una numerosa maestranza indigena. Come soli riugissa a pierare a guelegli riuscisse a piegare a quel-la inusitata fatica uno sciame la inusitata fatica uno sciame di negri, a costruire quel castello, pietra su pietra, con rozzo materiale, a ferrare le porte, non ci è dato di sapere. Certo è che il castello sino al 1895 poteva ritenersi l'edificio più grandioso dell' Etiopia. C'era persino la Sala del trono: un trono in legno, il trono di Salomone « uguale nella forma »— come il Naretti dichiarò al

Negus — a quello del Re Salo-mone in Gerusalemme. Il 17 ottobre 1895 le truppe italiane entravano a Macallè e iniziavano la costruzione del Forte militare che fu condotta Forte militare che iu condotta a termine, in un mese, con la direzione del maggiore Pietro Toselli. Poi Toselli, dopo l'omaggio resogli dai capi e dal clero nella Sala del trono del castello di Naretti, parti alla testa del suo fiero battaglione per la ricognizione ad Amba

testa del suo fiero battaglione per la ricognizione ad Amba Alagi. E non tornò più. Il forte restò presidiato da un migliaio d'uomini del maggiore Galliano. Sono note le vicende dell'assedio. Pagine di gloria che hanno la bellezza delle leggende epiche. Tutte le orde di guerrieri selvaggi centomila, forse — spinte all'assalto dai più influenti Ras, da Menelik stesso, furono tenute in iscacco da mille soldati rimasti senz'acqua e senza pane.

Alle ore 19 del 21 gennaio 1896 il forte fu sgombrato e allo stato maggiore dell'eroico battaglione gli scioani resero gli onori. Il battaglione accampo tra le orde nemiche, precisamente nel settore riservato agli armati di Maconnen, e vi restò otto giorni. Il 29 il battaglione, cui Barattieri andò incontro per la strada di Hausien, rientrava ad Adaga Hamus.

Ma restavano in ostaggio tra i nemiti, a garanzia dell'invio

Ma restavano in ostaggio tra i nemiti, a garanzia dell'invio di un plenipotenziario per trattare la pace, nove ufficiali ed un sottufficiale.

« Con perfida slealtà — scrisse Galliano nel suo rapporto—Menelik, all'ultimo momento, dopo essersi solennemente impegnato al libero ritorno al campo italiano di tutti gli ufficiali e soldati componenti il battaglione, ha trattenuto presso di sè i tenenti Partini, Basile, Amendolagine, De Feo, Paoletti, Raimondo e Moltedo, i sottotenenti Frignani e Galvagno totenenti Frignani e Galvagno ed il furier maggiore Magno ».

Il generale Barattieri scrisse al Negus: « lascia liberi gli uf-ficiali che hai tenuto presso di te e allora ti manderò il maggiore Salsa, col quale potrai intenderti ». Dopo dieci giorni gli ostaggi venivano rilasciati E. Rocco

# La "calentura,,

Mi sentivo male, molto male. Già dal mattino alcuni sintomi mi avevano avvertito che la terribile febbre, nota nelle terre bas-se col nome di « case coi nome di « calentura », stava per prendermi:
brividi di freddo, pesantezza di
capo, difficoltà di respiro... Ora i
sintomi si erano aggravati ed io
non potevo più reggermi in piedi.
La « calentura » non è di per
sà pericolosa: due o tre giorni di

sè pericolosa: due o tre giorni di se pericolosa: due o tre giorni di febbre altissima accompagnata da delirio, e poi si sta meglio di prima, salvo una certa debolez-za alle gambe: ma essere presi za alle gambe: ma essere presi dal male in mezzo alle foreste vergini li sta il pericolo, ami-gos! Per fortuna sapevo di non essere lontano dall'« hacienda » di don Torribio, il padre della bella Rosarita che vi ho già pre-centato in une puntata precedensentato in una puntata preceden-te: mi accoccolai sulla mia car-retta, sferzai la mula, e avanti.

Ma il male mi prese prima che arrivassi all'« hacienda », e col male incominciò il delirio.

ve che il sole si spegnesse, e che una semi-oscurità coprisse di tenebre folte e misteriose tutta la

E vidi questa oscurità popola-a di «zambos», tutti guerci dell'occhio sinistro: apparivano e sparivano, spuntando di dietro agli alberi, rituffandosi nell'om-bra umida della foresta. Ma ecco che fra questi « zambos » vidi apparire anche dei frati vestiti di bianco, tutti molto somiglianti a quel famoso «fraile » che io stesso avevo abbattuto con un colpo di rivoltella. Tutto ciò non era naturalmente che l'effetto della «calentura» che mi aveva assalito in modo furioso. Non so come non precipitassi in

uno dei molti burroni del terreuno dei moiti burroni dei terreno: forse la mula aveva conservato quella lucidità di mente
che non aveva più il suo padrone, oppure c'è un Dio anche per
i « merceros »: fatto sta che la
brava bestia continuò la sua via,
nuche songe la redini o la fruanche senza le redini o la fru-sta del padrone.

A un tratto mi parve che dal folto del bosco balzasse davanti a me un cavallo, montato da una bianca figura di donna, la bella Rosarita. La figura della fanciulla mi era rimasta molto impressa nella mente e nel cuore, quantunque fossero passati due anni e mezzo dall'avventu-ra dello «zambo»; essa mi era molte volte apparsa anche in sogno, e solo la coscienza della mia inferiorità economica mi aveva impedito d'imbastire dei sogni dorati a proposito della foli forminila Montre proposito della formini di della formini d bella fanciulla. Ma ora, non più frenata dalla mente colpita dalla febbre, la mia anima lasciò sfuggire il grido del cuore.

Rosarita! - gridai.

 Rosarita! — gridai.
 Aiuto, « italianito »! — mi sembrò che gridasse la fanciulla. Con orrore vidi inerpicato sulla groppa del cavallo lo « zambo »... no, non era lo «zambo »: era il «fraile », nella sua bianca veste... no, nemmeno il « fraile »: era un giaguaro, una tigre, la belva più temuta del Messico.

Prendere nota: I manoscritti e le fotografie non pubblicati NON SI RESTITUISCONO

Il cavallo che portava la fanciulla e la fiera sembrava impazzito di terro-re: balzava nervosamente qua e là, correva sfrenatamente per alcuni metri poi s'impennava e scuoteva la

groppa per liberarsi dal peso non desiderato.

Io afferrai il mio « machete », o almeno così credetti di fare, e saltai giù dalla mia carretta per sattai giu dalla mia carretta per correre in aiuto della fanciulla. Ma il cavallo era scomparso... No, eccolo riapparire più fu-rioso che mai. Allora mi lanciai

come un dannato sulla tigre, e colpii ripetutamente. Mi parve che mille tenaglie infocate, mi strappassero le carni: mi divincolai in una stretta paurosa, sen-tii un alito fetido soffiarmi in viso, e poi piombai in una not-te dolorosa, senza più sentire nè vedere nulla.

Quando mi destai e riaprii gli occhi, mi trovai in una bella stanzetta: ero pieno di dolori e tutto fasciato, tanto da non potermi nemmeno muovere. Un'indiana, vecchia e grassa, stava se-

- Dove sono, madre? - chie-

- Dios te valga, señor mio rispose la vecchia. — Sei nella casa di don Torribio.

- Di don Torribio? - escla-

— Di don Torribio? — escia-mai stupefatto. — Sì, señor. Però ora sta quie-to, non parlare; sei stato molto male, e la señorita era dispera-

Là señorita! dunque ciò ch'era accaduto non era stato soltanto un sogno creato dalla febbre, ma c'era qualche cosa di vero... E la vecchia aveva detto che la bella Rosarita era disperata! Ma al-lora il povero vagabondo presen-

# Giganti arborei in Etiopia







Una foglia di Musa ensete (Cocciò) alta quasi sei metri.

\*\*\*
Forse l'albero più noto dell'Abissinia, fra i caratteristici,
è l'Euforbia candelabro, di cui
basta il nome a descrivere le

Famoso è anche il Baobab, gigantesco esemplare di qua-tutte le flore tropicali d'Afri-

Il gigantesco esemplare di qui si tutte le flore tropicali d'Africa e anche d'Asia.

In verità non è tanto l'altezza che pone quest'albero tra i giganti della flora di tutti i luoghi (poichè essa raggiunge solo i dieci metri) quanto la sua circonferenza: i rami inferiori si estendono orizzontalmente per oltre venti metri e, pendendo verso terra, nescondono interamente il tronco, dando all'albero la sembianza d'un ammasso enorme di verzura.

Incredibilmente lunga è la vita dei Baobab. Alcuni di essi, che ancor vivono in Etiopia, potrebbero ricordare il re Salomone et ultra. Infatti l'Adanson (il Baobab si denomina anche, da questo suo grande studioso, Adansonia) assegnò ad alcuni esemplari da lui osservati cinquemila anni di età. E' stato per ciò meritamente detto « il più antico monumento organico del nostro pianeta».

stato per ciò meritamente detto « il più antico monumento organico del nostro pianeta. »

Per avere idea della sua grandezza, o circonferenza, quella che lo fa essere così sproporzionato rispetto all'altezza, occorre sapere che ve ne sono alcuni il cui tronco non può essere abbracciato da meno di 17 uomini disposti tutti attorno a catena a braccia tese. Oltre che



Un Sicomoro nella terra dei Galla.



L'Acacia ombrellifera

grande il Baobab è anche prezioso per i molteplici usi ai quali si presta. La corteccia, per le
sue fibre, è ottima per farne corde resistentissi
me. Il frutto, dalia scorza legnosa, contiene una
polpa bianca e farinosa entro la quale sono i
semi. Questa polpa acidula stemperata nell'acqua
diventa una specie di limonata dissetante, che gli
arabi ritengono anche febbrifuga. I semi sarebbero anche oleiferi. Le foglie hanno virtù medica
mentose. E che si vuole di più?

\*\*\*

Un altro colosso della popolazione arborea etio
pica è il Sicomoro. E' questo albero nativo dell'Egitto e dell'Arabia. Coi suoi numerosi rami forma una cima molto ampia e può allargarsi a
ombreggiare uno spazio di frenta metri di diametro.
Ferdinando Martini ricorda di aver incontrato nel-

ombreggiare uno spazio di trenta metri di diametro. Ferdinando Martini ricorda di aver incontrato nelle sue peregrinazioni uno di questi colossi i cui rami si distendevano per trentasei metri, mentre la enorme cupola verde copriva uno spazio di seicento metri quadrati. All'ombra sua — riferisce sempre il Martini — possono stare comodamente oltre millecinquecento persone. Particolare non privo anch'esso di curiosità: il legno del Sicomoro è incorruttibile, tanto che, nel suo seno, si sogliono mettere i cadaveri da mummificare.

Fra i rappresentanti più cospicui, per dimensioni, della flora abissina, vi sono altri campioni che non apossono essere dimenticati. La Palma-dum, per esempio, che ha le caratteristiche esteriori opposte a quelle del Baobab; è alta e sottile. Ma, come il Baobab, è preziosa per la sua utilità: con le sue foglie si fanno stuoie, corde, panieri; il frutto o si mangia fresco o serve, lasciato sull'albero, ad estrarre un umore inebriante. Bisogna anche ricordare le ben diciotto specie di Acacie:



Albero interessantissimo, tante volte descritto dai viaggiatori. è l'Adansonia digitata, il famoso Baobab..

il Tamarindo, che può raggiungere i 25 metri d'altezza e dà il noto frutto rinfrescante; il Russo, da annoverarsi anch'esso, tra gli alberi più belli e utili: innumerevoli ciocche di fiori rosei pendono dai suoi rami, da cui si estrae un drastico per combattere la tenia, così frequente laggiù.

Cosicchè di questi colossi vegetali si può ripetere ciò che dice la gente della «Quercia caduta» di Giovanni Pascoli: «Or vedo: era pur grande: - Or vedo: era pur buona!»

O. Cerquiglini 

tava qualche interesse agli occhi

Mi riaddormentai e feci dei sogni d'oro...

A che prolungare questo disa-dorno racconto, del quale del re-sto indovinate la fine?

Rosarita, in una passeggiata a cavallo, aveva trovato in una cacavano, aveva trovato in una ca-vità di una rupe due piccoli gia-guari: dopo essersi assicurata che la madre non era in vista, se ne impadronì e li portò via.

Ma non aveva fatto che pochi passi, che la tigre ritornò e si lanciò sulla groppa del cavallo, dilaniandolo cogli artigli.

Fu allora che il terribile gruppo si presentò ai miei occhi resi opachi dalla «calentura»: Ro-

sarita chiamò aiuto, io mi lan-ciai come un frenetico addosso alla belva, e la uccisi non senza che questa mi graffiasse tutto il corpo e mi spezzasse il braccio sinistro nella morsa potente della sua bocca.

Conclusione fu che io venni a sapere che, se in quei due anni e mezzo avevo pensato con nostalgia alla bella creola, essa ave-va pensato all' « italianito » con nostalgia non minore: e che don Torribio, uomo assolutamente libero da pregiudizi, non pose al-tro ostacolo alla nostra unione, che la condizione che io continuassi a fare il mio mestiere per un anno, non già per accumular quattrini, ma per dimostrare che

ero degno di imparentarmi con un valiente hombre de a caballo...

Œ Se guardate dalla finestra ve-dete muoversi in quel gruppo di agavi una donna ancora bellissima malgrado i suoi quarant'anni: è lei. Ho dovuto far pianta re nel mio giardino molte agavi che le ricordassero il suo paese del quale aveva in principio tan-

ta nostalgia.

Ma ora ama l'Italia; dice che non solo è un bel Paese, ma che è un Paese forte: e, caramba, tiene razon!

Ed ora vi saluto alla messica na: Dios vos valga, amigos!

G. Bernardi

#### C H ISAPESSE

Che cosa sono le pallottole dumdum. — Addosso a qualche prigioniero etiopico sono state trovate
delle pallottole dum-dum, fabbricate nel Belgio e in Inghilterra. Tali
pallottole — il cui uso è stato proibito sin dalla Conferenza dell'Aja
nel 1899 — sono state, per così dire, «inventate» dagli Inglesi che
per i primi le hanno fabbricate
nella fabbrica d'armi di Dum-Dum,
presso Calcutta. Si tratta di proiettilli deformati appositamente allo
scopo di produrre ferite particolarmente gravi. Le più comuni pallottole dum-dum hanno l'incamiciatura di piombo tagliuzzata longitudinalmente in modo che, toccando il bersaglio, si rompe, dilaniandolo. Fu appunto per la raffi-Che cosa sono le pallottole dum-

nata crudeltă di tale invenzione, che la conferenza dell'Aja interdis se severamente l'uso di questi

Perchè si dice: lotta senza quartiere? Perché si dice: lotta senza quartiere?

— Al tempo delle guerre tra Francia e Paesi Bassi, s'era concluso un accordo speciale per cui soldati e ufficiali fatti prigonieri potevano essere riscattati mediante il versamento del quarto della loro paga annuale. Ma questo riscatto finiva con l'essere troppo oneroso, e perciò fu poi abbandonato, Cosi si impernavano, compattimenti a senza pegnavano combattimenti «senza quartiere»: cioè, non si cercava più di far prigionieri per averne dena-ro, cosa questa che, per riflesso, aumentava la ferocia della lotta. L'enciclopedico

Sì, stai tranquillo...





che preserva dalle malattie l'apparato respiratorio, e che riesce utilissimo per chi viaggia, per chi è esposto ai bruschi cambiamenti di temperatura,

per chi vive in ambienti chiusi.

prodotto italiano

# el Ovoma

prodotto italiano

alimento completo che nutre intensamente senza aggravare lo stomaco, prezioso per i convalescenti, per i vecchi e per i bambini.

Chiedere, nominando questo giornale, campione gratis alla Ditta





# la realtà romanzescu

aiute!... Mi UN GRIDO AL TELEFONO glio, il funzionario lesse stata una commediante perfetta... Il signor Harn sarà certo qui a momenti, se gli hai telefonato come ti ho sugge-

-Auto... aluto!... Mi uccide!
Il funzionario
Colmer, senza staccare il cornetto del telefono dall'orecchio, suonò il campanello e all'ufficiale subito accorso consegnò un foglio su cui aveva scritto un nome, Molly Samson, e una via di Chicago.

via di Chicago.

— Prendete con voi alcuni agenti e non perdete tempo;

— disse — c'è una donna che invoca soccorso... Mi stava appunto telefonando.

punto telefonando...
S' interruppe: nell' apparecchio era echeggiato un colpo d'arma da fuoco seguito da un grido e dall'urto di un oggetto sopra un piano di legno. Il funzionario ebbe per un momento l'impulso di accorrere egli personalmente; ma l'ufficiale ch'egli aveva ch'amato s'era già precipitato all'uscita, e allora si trattenne, restando in ascolto. in ascolto

Nel frattempo i suoi agenti correvano alla casa ove il mi-sterioso crimine si svolgeva e sterioso crimine si svolgeva e salivano nell'appartamento occupato da Molly Samson. Essi trovarono la donna adagiata sopra un divano, fra le braccia di un giovanotto. Ella gemeva, e aveva la leggera camicetta bianca macchiata di sangue.

Vedendo gli agenti, Molly Samson, ch'era una bella ragazza bionda, dal volto roseo, si sollevò e respinse d'un gesto

si sollevò e respinse d'un gesto violento il signore che l'aveva presa fra le braccia, gridando:
— Arrestatelo... è lui l'uomo
che ha tentato di uccidermi.
Gli uomini della polizia s'impadronirono dello sconosciuto,
che non oppose resistenza.
— Sono Oswald Harn — dis-

Sono Oswald Harn, ranquillamente; — vi se tranquillamente; — vi posso assicurare che questa povera signora è forse in preda al delirio, poichè mi accusa di un delitto che non ho commesso e dal momento che non ho verso di lai alcun motivo di calcio.

del momento che non ho verso di lei alcun motivo di odio...
ma anzi dell'amore...
— Non è vero, — ripetè la donna, puntando l'indice destro contro il signor Harn— egli ha cercato di sopprimermi... per una gelosia ingiustificata... Frugatelo, gli troverete ancora in tasca la rivoltel'a.

Il giovane guardò Molly Sam-son, poi soggiunse:

son, not soggiunse:

— Perquisitemi pure, non rinvenirete nulla.

L'ufficiale allora gli cacciò le mani nelle tasche, e subito dopo le ritrasse tenendo stretta in pugno una piccola rivoltella.

Il signor Harn a quella vista, allibi:

— Vi giuro che questa arma

le... oppure di... — s'interruppe, e fissò gli occhi sulla donna, il cui volto esprimeva una crudele decisione.

— Qualcuno mi ha messo in tasca, di nascosto, la rivoltel-la... Comincio a credere d'esse-re vittima di qualche misterio-

sa trama diabolica... — Per ora dobbiamo arrestar-vi — osservò l'ufficiale. — An-

S'avviarono all'uscita; il si gnor Harn appariva distatto. Gli agenti aprirono la porta per uscire, quando si trovarono da-vanti il loro superiore Colmer,

fermo sulla soglia.

— Bene, — egli disse, entrando calmo — ritornate indietro e aspettate i miei ordini. Manca qui una persona che non può tardana e giungara. dare a giungere... E pun-tò su Molly Samson uno sguardo acuto e sardoni-co che la fece fremere d'inquietudine.



- Arrestatelo ... è lui, l'uomo che ha tentato di uccidermi.

un uomo comparve.
— Sono il dottor Williams — dichiarò. — Mi è stato telefonato per avere qui d'urgenza un medico... Si tratta d'un ferito da visitare... Dov'è?
— Là, sul divano, — indicò Colmer. Poi quando il dottore ebbe esaminata la donna, soggiunse:

giunse:

Nulla di grave, è vero?

— Nulla di grave, è vero?

— Oh, credo...

— Allora — prosegui volgendosi agli agenti — lasciate libero l'arrestato, e andate a tener ben fermi il nostro egregio medico e quella cara biondina là... perchè temo abbiano tutti e due a cadere al suolo per l'emozione, guando avranno ascoltazione, guando avranno ascoltazione. sta, allibi:
— Vi giuro che questa arma
non mi appartiene — balbettò.
— Eppure era in una delle
vostre tasche...
— Si tratta di un errore fata-

Pochi minuti trascorsero; poi disonore e all'angoscia di ave-nuomo comparve.
— Sono il dottor Williams — lichiarò. — Mi è stato telefofatta in un momento di delirio. dietro, s'intende, una forte som-ma di denaro... Sono ricchi e possono pagare... Io, al mo-mento dell'arresto, mi presenterò qui come un medico da te chiamato... La ferita che ti ho prodotta è insignificante, ma basta a legittimare l'imputazione di mancato omicidio contro il tuo amante... »

I due complici si scambiaro-no uno sguardo di furore e di no uno sguardo di furore e di costernazione, poi si lasciarono porre le catenelle ai polsi, mentre il signor Colmer, sogghignando, s'avvicinava all'apparecchio telefonico, e, raccolto il cornetto, lo ricollocava al suo posto, togliendo la comunicazione, definitivamente.

#### G 0 L T R E

La gara delle privazioni

Sette anni fa, quando ancora nessuno pensava alle sanzioni, la Fondazione Rockefeller e la Società Mayo, di Nuova York, si misero d'accordo per bandire uno strava-gante concorso: allo scopo di ri-chiamare l'umanità a un più auste-ro tenore di vita, stabilirono un premio di 70.000 dollari a favore di colui che avesse sopportato per do-dici anni consecutivi le più dure privazioni. Ben 632 persone inizia-rono la singolarissima gara, ma 19 morirono in conseguenza delle pri-vazioni, 610 si ritirarono ingloriosamente, tre continuano a resistere con disperato accanimento... Sono, essi, l'inglese Walton, di Liverpool, il quale da sette anni non assaggia nè pane, nè carne, nè birra, nutrendosi di pillole; il canadese Jack Richards, che oltre a privarsi dei cibi preferiti dorme in piedi, appog-giato a un armadio; l'americano William Smith, del Minnesota, il quale dall'inizio del concorso compie quotidianamente, con qualsiasi mezzo, almeno 120 miglia, riposando la sera le stanche membra su n giaciglio di legno o di pietra. Tutto ciò per vincere una somma

tale da consentire di godere meglio le comodità della vita. Finezze della morale americana...

Le donne al volante Nonostante le critiche e le iro-nie dei caricaturisti, pare che le

donne siano più prudenti e me-

no... disastrose degli uomini nella guida delle automobili. E ciò non perchè siano più gli uomini che le donne provvisti di patente di guida. Secondo una statistica ame-ricana, infatti, mille donne automobiliste hanno provocato soltanto 31 incidenti. Mentre per mille uomi-ni, gli incidenti si elevano a 97.

#### Le amenità della statistica

Uno statistico americano ha cal-colato la distanza che coprirebbero, messi uno dopo l'altro, i passi che un suo compatriota compie in media in capo a un anno. Egli assi-cura che questa distanza equivarrebbe a una linea retta tracciata da Nuova York alla California. Gli americani, si sa, camminano... Ma non è tutto. E' ovvio che, per cam-minare, bisogna alzare i piedi. Ebbene, se si potessero accumulare tutte le alzate di piedi compiute da un cittadino americano nel cor-so d'una settimana, si otterrebbe un'altezza di oltre cento metri. Se si dovesse tener conto anche delle scale salite, un americano normale raggiunge le più alte ci-me dell'Himalaya. Sempre che non adoperi l'ascensore... La statistica del faceto scienziato

ci riserba altre curiosità. Nessuno immagina. per esempio, che l'ener-gia spesa da un comune mortale nell'alzare ed abbassare le palpe-bre basterebbe, in capo a un anno, per sollevare un peso di venti o venticinque chilogrammi... Uno schiaffo che devia il tranvai

In un viale di Parigi, qualche tempo fa, un signore manesco appioppò un ceffone ad un altro si-gnore. Il colpito, che si trovava sull'orlo del marciapiede, barcollò sull'orlo del marciapiede, barcollò ed urtò un ciclista che passava; il ciclista, a sua volta, perse l'equilibrio e cadde. Dietro il ciclista veniva di corsa una motocicletta, il cui guidatore per non investire il ciclista, sterzò bruscamente, e... si trovò davanti un autocarro. Il guidatore per la ciclista dell'enternamente. datore dell'autocarro cambiò im-mediatamente rotta, giusto in tempo per urtare in pieno un tranvai che sopraggiungeva. Il tranvai usci di binario: Morale: non date schiaffi ai vostri nemici sull'orlo dei marciapiedi ...

#### Il trionfo degli spaghetti

Dal 18 novembre, a Parigi, trion-fano gli spaghetti. Il popolo francese ha voluto fare un'altra geniacese na voluto fare un'altra genia-le dimostrazione contro le sanzio-ni, recandosi in massa nei risto-ranti italiani ed ordinando cibi e vini italiani. Spaghetti, maccheroni, fettuccine, ravioli, gnocchi, mi-nestroni, zabaglioni, ecc. sono an-negati in flumi di Chianti e di Asti spumante. Dai grandi locali degli Camps-Elisées alle piccole trattorie dei sobborghi, è una ressa continua che, non solo non ac-cenna a diminuire, ma, anzi, va ingrossando ogni giorno.

Venti lire di compenso per ogni cartolina pubblicata Indirizzare: Cartoline - Casella Postale 3456. Ferrovia Milano Gli invii che non siano su cartolina o biglietto postale sono cestinati.

Fuori di una cabina telefonir ca stavano, l'altro giorno, in attesa, due, poi tre, poi quatin attesa, due, poi tre, poi quattro, poi cinque persone, aspettando che finalmente si sbrigasse una signora, la quale, dietro la porta vetrata, era intenta a sfogliare e risfogliare l'elenco degli abbonati.

Uno dei cinque si decise: apri, entrò, e con la massima gentilezza disse:

— Signora, vedo che lei non è pratica di queste cose; vuole che l'aiuti?

che l'aiuti?

— Ah no, grazle, — fece l'altra, — sto cercando un nome di mio gusto per un bambino che tenere a battesimo domani.



IN TRIBUNALE In presidente: — Età?...
La signora; (silenzio).
Presidente: — Si sirighl, signora, la prego; ogni minutoche perde aumenta la difficoltà della sua risposta!

(Dis, di Viola)

 $D\stackrel{\mathrm{ico}}{-}\stackrel{\mathrm{a}}{\mathrm{--}}\stackrel{\mathrm{mia}}{\mathrm{--}}\stackrel{\mathrm{moglie}}{\mathrm{--}}:$ 

— Questa sera vorrei uscire un momento...
— Con un tempaccio così or-ribile? — mi obbietta lei giun-gendo le mani. — Non hai pro-prio cura della tua salute, Car-lo! Suvvia, non farmi il bron-

lo! Suvvia, non farmi il broncio. Dovresti anzi ringraziare il
Cielo che ti ha dato una moglietta così giudiziosa!

— Be', — faccio lo, rassegnato — non uscirò! — E mi metto
al tavolo a fare un « solitario ». Ma ecco che d'improvviso mia moglie mi porge il giornale.

— Carlo, — mi dice — guar-da! Al cinema X danno quel film che desideravo tanto di vedere! Presto, tesoro, vestiti! Tu m'accompagni, nevvero?



TRA MARINAI stortuna mi perseguita!

— Perchè? — Mi ero arruolato nella Marina per vedere un po' il mon-do, e mi hanno messo in un sommergibile!

(Lustige Blätter, Berlino)

PER BEN DIGERIRE dell Istituto Sieroterapico Milanese che dà la funzionalita normale allo stomaco, ed assicura una perfetta digestione Si vende in tutte le Farmacie a L. 8.55

LA FARMACEUTICA MILANO - Via Orso, 20 Aut. Prof. Miliono 6673 del 1998-VI



pensiero gentile...

— Leggete qua. Ce sta er grande scandalo de le pelliccie... Hanno scoperto che tutte le martore nun so' artro che conijaccio puzzolente...

— Ah, si? Date, dateme qua che lo famo legge a quella superbona de la sora Lalla, che se vantava tanto co' quella martoraccia de... conijo!

Dopo che la vicina se n'è andata, lasciandole il giornale, la sora Vereconda, si sdraia sulla poltrona e s'immerge, beata, nella lettura dell' articolo, che l'ha fatta esultare. Ad un tratto dà un balzo e grida: — Ah, poretta me!... Puro l'ermellino è gattaccio schifoso!... Ecco perchè quella svergognata m'ha e gattaccio schiloso I... Ecco per-chè quella svergognata m'ha portato, co' tanta primura, er foio!... Perchè ce lo sapeva che jo ci ho quer mantello d'ermel-Nno!... Bell'azzione davero che ve fanno l'amiche... Bisogna es-se' fintone e de core cattivo



LA PROMESSA SIBILLINA — Il mio fidanzato, per il mio onomastico mi promise mari e

monti...

— E che ti regalò poi?

— Un atlante...

(Dis. di Del Bufalo)

Sopra il mio studio c'è la ca-Sopra il mio studio c'è la camera di abitazione di una famiglia, che, non so se sia più rumorosa, o più numerosa. Può darsi che mi sbagli, ma io mi sono fatta l'idea che, nelle ore da me dedicate ai più delicati lavori, gli abitatori del piano di sopra stanno prendendo lezione collettiva di carioca.

Ho invocato ripetutamente un po' di moderazione. Indarno.

po' di moderazione. Indarno. Ho tentato anche un compro-messo: ho pregato cioè la ca-pofamiglia di stendere sul pavimento un tappeto, per attuti-re i rumori più molesti. Quella mi ha risposto secco secco, di non avere denaro per tappeti.

non avere denaro per tappeti.
Ieri presi una risoluzione eroica: salii dalla signora, e la
pregai di permettermi di regalarle un tappeto.
Ella, a ciò udire, si fece tutta
di zucchero; e, un po' imbarazzata, mi rispose: — La ringrazio tanto, signore; ma, già che
lei vuol esser tanto gentile, non
potrebbe regalarmi piuttosto un lampadario?

0 vispa Albione (sull'aria della vispa Teresa).

La vispa Albione credeva scommetto con qualche sanzione di farci dispetto

e sempre più allegra gridava a Ginevra: Con questa sorpresa l'Italia l'ò.presa. lei di rimando

l'Italia gridò: - Vuoi mettermi al bando? Da sola farò: non cedo, non prego perchè me ne frego.

Confusa pentita Albione dovrà mangiarsi le dita chè a noi non sì fa.



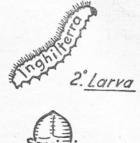



Nelle vetrine di una pasticce-N ria di Roma, fra le tante torte e leccornie, fa bella mostra di sè un famoso piatto dol-ce, sul quale troneggia il se-guente cartello:

Zuppa... di quei tartufi!



— Qui c'è un imbroglio: Quando ho com-prato la vettura lei m'ha detto che faceva i novanta chilometri... — Li fa, certamente, ma ci vuole un po' di pazienza...

(Lustige Blätter, Berlino)

Memento.

Quando, o cestinator, quando vedrai giungerti la presente con la posta oh, non scordarti, non scordarti mai che ben trenta centesimi mi costa. Quando fra il sì e il no tentennerai se il rio cestin, le tue ginocchia accosta tiragli un calcio: e se così farai avrò ben, mia fiducia in te riposta Quando la leggerai non la schernire chè la mia borsa ne avrebbe dolore, tal da far la sua pelle raggrinzire. Quando deciderai, ti dica il cuore che alla Cassa togliendo venti lire Io son contento, ed il Giornal non muore



COMPLIMENTO INSIDIOSO. On, signore, io so che ogni parola che esce dalla sua bocca è una bugia.
 Ella ha ragione, mia bella e simpalica si (Dis. di Lella)



SENSIBILITA' BRITANNICA

Cinque provincie cinest.

Un villaggio etiopico. (Dis. di C. Pozzi)

In una Cartolina del pubblico del N. 47 de « La Domenica del Corrière » leggonsi due ter-zine de « La Divina Comme-dia », che sembrerebbero scrit-te apposta per raffigurare l'attuale situazione politica fra l'I-talia, la Gran Bretagna e gli altri Stati sanzionisti.

altri Stati sanzionisti.

Ma il Sommo Poeta ha vaticinato qualche cosa di più preciso, prevedendo esattamente non soltanto l'odierna questione etiopica, ma anche l'atteggiamento ingiustamente ostile della Gran Bretagna — tanto più insaziabile quanto più ricca di possedimenti coloniali — verso l'Italia, così povera in tale campo. le campo

Giudichi il lettore:

E tai cristiani dannerà l'Etiope Quando si partiranno i due Collegi, (1) L'uno in eterno ricco e l'altro inope. («Paradiso» XIX, 109-111)

Li si vedrà la superbia che asseta Che fa lo Scotto e l'Inghilese (2) folle, Si che non può soffrire entro a sua meta (« Paradiso » XIX, 121-123)

(1) Intendi: Stati. (2) Il Poeta tace dell'Irlanda, di cui « prondeva » l'attuale autonomia politica.

Freddurini entra nel negozio del suo salumiere e vede il cartello col patriottico coman-damento « non comprate merci

straniere ».

Lo guarda e, serio serio, volgendosi al salgendosi al sal-samentario gli dice: —Lei met-te quel cartello, ma il primo a servirsi dei san-zionisti è pro-prio lei! — Io? — chie-de stupefetto il

de stupefatto il salsamentario.

-Proprio lei : per la sua azienda non ha forse continuo bisogno di...

Questa l'ho sentita ieri in un gruppo di fredduristi. - 11 genio italiano si è sem

pre infischiato delle sanzioni Guarda, ad esempio, Raffaello: egli continua a meravigliare il mondo con le sue opere immortali. Eppure, proprio lui, era Sanzio-nato.



LE RIFLESSIONI PROFONDE!

Che cosa strana la vita: Perche?

- Perche?
- Ecco: se cerchi cinque minuti di solitudine trovi subito cento amici, cerca invece cinque lire agli amici e trovi subito la solitudine!...

(Dis. di Elefante)

Fra le scritte e i cartelli che si vedono esposti in tutti i ne-gozi d'Italia per incitare I cit-tadini alla resistenza contro le sanzioni, se ne trovano anche taluni veramente spiritosi. Ec-co, per esempio l'originale tro-vata di un negoziante di Firenze:

ITALIANI! RISPARMIATE CAR TA BONE

Intanto egli per il primo ri-sparmiava... l'inchiostro!



LA VETRINA STRAVAGANTE

Corpo di Bacco! Il commesso mi ha vestito da inverno i mani-(Berliner Ill. Zeitung)

> E cco come un buon economo ha risolto il fabbisogno di corren te per il suo campanello elettrico:



PREMERE FISCHILLO LIGIO POSSENTI, Direttore resp. Tip, del «Corriere della Sera» Milano, 1935, Anno XIV

ARANCE DI scellissime CALABRIA riceverete subito, franche destino ovunque, a mezzo pacco-agrumi, inviando vaglia a:

SACAR - Catona-Reggio Cal. ARANCE - Cassetta tipo: A B C
Kg. 10 . . . L. 14 17 21
,, 20 . . . ,, 22 28 36 MANDARINI - Cassetta normale - extra Kg. 10 . , . L. 16 L. 22



Lungo una strada dell'Anatolia (Turchia) un autobus con sei viaggiatori é stato assalito da un branco di orsi. Nel trambusto due belve sono state travolte dal veicolo. Premendo disperatamente sull'acceleratore, l'autista è riuscito a liberare veicolo e passeggeri, riprendendo il viaggio. (Disegno di A. Beltrame)